

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

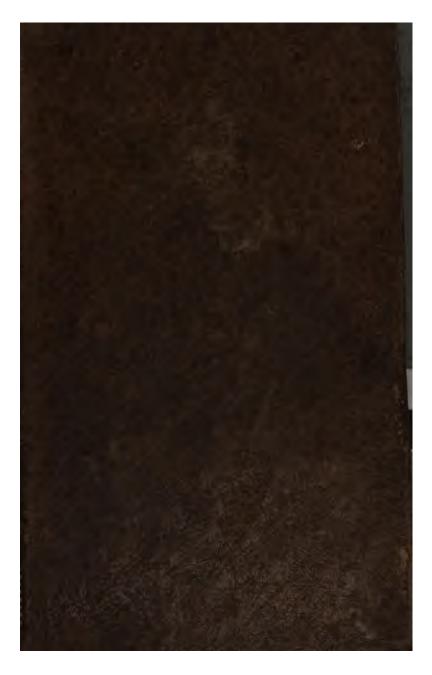

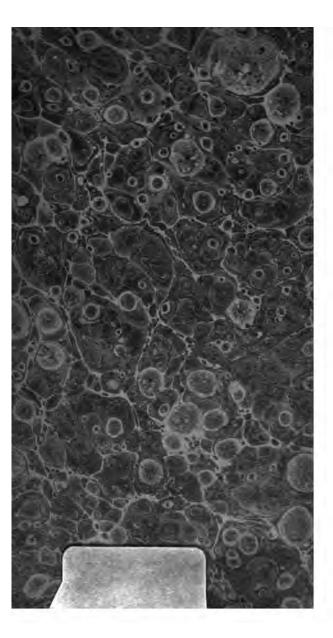

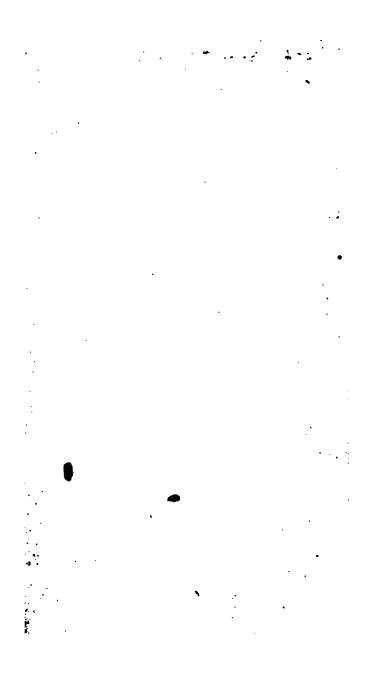

Br. from Bocca, July 1917, for 4 live.

14198 / 189

## LA IMITAZIONE

# DI CRISTO

D 1

# TOMMASO DA KEMPIS

Nuovamente dal più corretto Originale Latina in Italiano tradotta

PER OPERA

# DI ENRICO ENRIQUEZ CARD. DI SANTA CHIESA,

E DI MOLTE FIGURE ADORNATA.

Estote imitatores Dei sieut flii carissimi . Ad Ephes, cap. y. vers. t.



IN VENEZIA 1821 COI TIPI DI SEBASTIANO VALLE ED.

14198



0.00% / 18R. 18.4% / 107 / 17.7 / RD

# NOTIZIE

## SPETTANTI A QUEST' OPERA

All'Autor suo, e al nostro Traduttore insieme, col modo di ben servirsene.

Ī.

UEST' OPERA, tutta santa, e poco men che divina, è già notissima, e meritamente in sommo pregio tenuta, son già dei secoli, in tutto il mondo Cristiano. Ella è tratta tutta dalle Divine Scritture, das gli scritti dei Ss. Padri, spezialmente-di S. Agostino, di S. Gregorio Magno, e di San Bernardo .: e dalle mirabili espressioni usate dalla Chiesa nel Messale, e nel Breviario Romano. Quel sant'nomo che la compose, da tutti codesti fonti ha estratto tutto il fuoco. e succhiatone come il sangue e lo spirito della vera Pietà e Divozione, egli n'he in questa sua Opera formata una regola. per istruire e dirigere chiunque vuol veramente vivere da Cristiano. Lo stile, in cui egli la serisse, è tutto sue particolare, e nel aua genere incomparabile. Le frasi a le parole, ch' Beli usa, con tal proprietà, e cosi vivamente esprimono le sentenza e i pensieri, che a un tempo stesso pienissime ricscope di quelle sacra unzione , la qualit

muovendo gli affetti, è senza dubbio Ia parte più importante dei libri e discorsi di tal natura. Per via di Riflessioni, e di Pratiche poste in una certa concatenazione di principi, e di conseguenze, che non iscuopresi a prima vista; con arte in somma ammirabile quest'uomo tutto di Iddio conduce per vari gradi il Fedele alla più sublime perfezione, facendolo insensibilmente passare pei tre stati, che chiamansi dai Maestri di spirito, la Vita purgativa, la Vita illuminativa, e la Vita unitiva.

Fu composta quest' Opera dal suo Autore in Latino. In alcuni antichi mss. e in alcune vecchie edizioni fu intitolata, De Contemptu Mundi; altre volte, De Contemptu Mundi, sive de Imitatione Christi; talora pure, Qui sequitur me: titoli tratti dall'iscrizione, e dalle prime parole del suo primo Capo. Il titolo più comune però, ch'ella ebbe, sempre fu questo: Della I-

mitazione di Cristo.

La somma stima, in cui fu sempre tenuta quest' aurea Opera da tutte le Cristiane nazioni, e da moltissimi personaggi illustri per santità e per dottrina, è un contrassegno sicuro del suo merito singolare.
Numerosissime furono le copie mss. da prima fattene, e che ancor si conservano; e
innumerabili dipoi l'edizioni, e le traduzioni in vari linguaggi anche di popoli i
più rimoti: oltre ai pregiabili lavori, che
molti grandi uomini vi fecero intorno. Degli Ordini Religiosi di sommo credito, e delle intiere provincie si contrastareno a gara-

il vanto di aver prodotto, e nel lor seno accolto e nutricato il suo Autore.

Sant'Ignazio di Lojola non contento di aver prescritto nel mirabile suo libro degli Esercizi Spirituali la lettura di quest'Opera, ne raccomandava, per testimonianza degli Scrittori della sua Vita, l'uso cotidiano; dandone egli stesso l'esempio col leggerna in ciaschedun giorno due Capi; cioè uno ogni mattina secondo l'ordine del Trattato; ed un altro nel corso della giornata,

come a caso se gli presentava.

Lo spirito di S. Ignazio passò, singolarmente in questa pratica, nei suoi Figliuoli . Il Ven. Cardinal Bellarmino, Arrigo Some malio, Giorgio Mayr, Eusebio Nieremberg, e cent'altri di quell'instituto lo ins nalzano alle stelle; e gli Autori della Direzione degli Esercizi Spirituali non permettono altre letture, che di questo Libro nella prima settimana di essi Esercizi, e molto più nelle tre seguenti; ed in somma un continuo uso ne secero sempre i Gesuiti, e ne sanno tutti gli Exgesuiti, che sanno ciò che attesta del loro Santo Fondatore il Padre Pietro Ribadeneira nella di lui Vita libe 1. cap. 13. La Vita d'Ignazio è un solo eminente e vivo esemplare di tutti i precetti, che in quel Libro d'Oro si rinchiudono. Parla del Libro dell' Imitazione.

I Sommi Pontefici Paolo IV. e S. Pio V., il Ven. Giovanni Avila, il Ven. P. Lodovico di Granata con tutti i più pii e dotti Scrittori del suo inclito Ordine, la Beata Osanna Audreassi chiarissima Vergine Mane

tovana del Terz' Ordine di San Domenico. San Carlo Borromeo, San Filippo Neri, il Beato Alessandro Sauli Vescovo di Pavia. Gio: Vescovo di Tournay in Fiandra .. il Ven e dottissimo Cardinal Baronio, e in particolare S. Francesco di Sales, ed altri gravissimi e santissimi Soggetti, si coll'espressioni che coi fatti, di questo benedetto Libro elogi lasciaronci sorprendenti: chi preferendolo a tutti gli altri libri di Pietà; chi dichiarandolo contenente i rimedi opportuni a tutti i bisogni spirituali, siccome quello che ci fa così ben conoscere la grandezza d'Iddio, che con poche parole opera in noi mirabili cose; chi chiamandolo fin Libro Divino, e chi per fine esortando cadauno Cristiano a portarlo sempre seco, onde aver di continuo un compagno fedele, un sollievo nei travagli, un maestro nei dubbi. l'arte d'orare, la regola di ben vivere, la fiducia di ben morire. Ed è assai naturale, che e la Santa Madre Teresa, e San Gio: di Dio, è molte altre persone spirituahi o discepole dell' Avila, o dai suoi consigli dirette, si prevalessero di questo Libro per loro pascolo d'ogni di. Anzi è assai naturale, che tutti i Santi, e tutte le persone date alto spirito, che fiorirone da che è alla luce, e si è cotanto sparso il Libro dell' Imitazione, (e nato appena da per tatto si sparso ) ne abbiano fatto un infinito uso, e ne abbiatio ricavato un inesplicabile profitto; e forse auche gittati colla lettura di esso i primi fondamenti, e l' crezion continuata dello spiritual cdifizio, che sorse poi fino el Cielo, e alla beatimis mà visione d'Iddio.

Dopo di tutto ciò può sombrar quasi superfluo il qui rammentare la stima, e gli ancomi che di quest'aureo Libro fecero fino molti dotti Protestanti negli scritti loro; e perfino un Re della Mauritania Maomettano, che fecelo in Turchesco tradurre, e che più d'ogni altro libro apprezzavalo; anche di quei di sua Setta. Tanta è la forsa della verità, e tanta è l'energia del nostro Autoro in metterla in vista, e nel suo vero lume.

#### II.

Quanto all' Autor di quest'Opera ensi insigne, che per umiltà tenne nascosto il suo nome, venn'ella dapprima attribuita a San Bernando; altri la credettero lavoro di Ludolfo Sussone, ed altri di Gio: Pomerio. entrambi Monaci Certosiui : e più comunemente se ne credette Autore per molto tempo Giovanni Gersone pio e dotto Cancellier di Parigi: e fuanche ascritta a un Giovanmi Gersen o Gesen, che si è creduto Abbate dell'Ordine di S. Benedetto. Tra tutti questi però fu segnatamente l'Imitazione tenuta per Opera del pio e celebre Tommaso da Kempis Fiammingo, Canonico Regolare di Sant'Agostino, contemporaneo del medesimo Gersone: sicchè fin dall'anno 1472 se ne videro moltissime edizioni sotto il nome di esso Da Kempis; e alla fine l'eruditissimo Padre Eusebio Amort Canonico Regolare Tedesco ha con tanto vigore mantenuto al Kempis le ragioni sue su quest'Opera, ch'è ormai riconosciutà per parto di
Lui non solo dal comune del volgo, siccome lo su da lunghissimi tempi addietro; ma
altresì da tutti gli eruditi e dotti uomini,
che giudicano e scrivono senza passione o
spirito di partito; come può anche vedersi nei Giornali di Lipsia, e in quei di Trevoux. Avendo anche provato ad evidenza
il medesimo Padre Amont nella sua Opera
intitolata Sentum Kempense Gc. non essera
stato composto il Libro dell'Imitazione che
solo nel secolo Decimo quinto.

Nacque il sullodato Tommaso verso l'anno 1380. di onesti ma poveri parenti in Kemnen piccolo castello nella Diocesi di Colonio chiamato in Latino Rempis, da cuiprese la dinominazione, schbene venne pure distinto col cognome di Hamerkin, che vale in Redesco quanto in Italia. Martellino. Entrò tra' Canonici Regolari circa il 1400. nel Monastero, peco prima riformato, poate sul monte di Sant'Agnese presso Zvvol mella Diogesi di Utrecht: ma non vi vestì l'abito se non nel 1406, e professovvi nel susseguente. Visse santamente nell'Ordine per lo spazio d'intorno a settanta anni, applicato sempre a meditare, ed a scrivere varie Opere oltre a questa, che ancor ciresta; e alle fine morì nel detto Monastero con fama di pietà grande in età di gal. anni circa il 1472.

#### HI.

La novella Traduzione poi, che qui presentasi al divoto Lettore, è un prodotto della non meno pia che dotta penna del Cardinal Enrico Enriquez Napolitano, il quale nell'Aprile del 1756, con rammarico estremo dei buoni e dotti uomini passò a miglior vita in Ravenna Legato di S. Chiesa. Lavorolla egli sul migliore Originale Latino, con estrema diligenza, e profondo discernimento da Lui ricercato, e purgato, mentre Nunzio Appostolico dimorava nella Corte di Spagna; è vi è in fatti, riuscito egregiamente, e da quel grand' uomo ch' egli era. Frenta volte per lo meno è stato mel nostro idioma questo quasi divino Libro tradotto: ma chiunque si metterà di proposito a confrontar le altre traduzioni satte colla presente, troverà questa senza dubbio non meno la più esatta e fedele. che la più acconcia ad esprimere i sentimenti e le maniere dell' Autore a dovere, e in modo intelligibile a tutti, e a produce del pari negli animi quei felici effetti, che come fu di sopra accennato, l'Original meesimo suol producre.

#### IV.

Ma non basta finalmente conoscere il pregio di questo Libro, e l'ammirarlo. Pelice dee riputarsi chi ne fa buon mo, e ne pralica il contenuto. Al qual fine si banno da osservare nella lettura di esso lo seguenti regole.

Assegna, Divoto, Fedele, a questa santa lettura un tempo certo ogni giorno; e osservalo, per quanto è possibile, colla maggior esattezza. Se poi alcun legittimo affano 2'occupa e toglie quel tempo determimato, riacquistalo nell'ora più prossima...

Devendo farsi la lettura spirituale a maniera d'orazione; dacche potrai nell'atto stesso che leggi contemplare ed orare; perniò prima di applicarti alla lezione, disponi la tua anima con quell'apparecchia che des precedere l'orazione. Il che eseguirai sì con umiliarti alla presenza di Dio, ricomoscendo di cuore la tua indegnità, e la sua grandezza infinita; e sì con implorare il celeste lume, e gli ajuti poderosi della Grazia, per cui venga rischiarata la tua mente, e accesa la tua volontà.

3.

Leggi in luogo, dove non sia tumulto, ma silenzio e quiete: leggi non in fretta, ma a poco a poco con attenta e posata meditazione, a fine di dar luogo alle Divino illustrazioni.

Commence of the second

Sia stabile la tua lettura, e ordinata, e non varia, nè fatta, come suel dirsi, a salti. Questo però non t'impedisce di rilege ger sovente quei passi, che più si adattane al tuo bisogno, e che toccano più al vivo le tue passioni, e la riforma dei tuoi costumis auzi il ciò fare ti gioverà assaissimo.

5.

Procura d'escitar nel tuo cuoré i divota affetti, convenienti alle diverse virtù, che la lezion ti propone; e quindi tramanda spesso infocate aspirazioni verso Dio. Altrimenti correrai rischio, che la mente sola venga fecondata di lumi, e se ne rimanga arida di buoni affetti la volontà.

6.

Per la qual cosa nell'atto medesimo che studii per apprender le massime eterne, dei di tratto in tratto volger dal libro lo sguardo; e chiusi gli occhi, nasconderti nelle piaghe di Cristo, e poi di nuovo fissar le sguardo sul libro.

7.

Darai fine alla lettura con un rendimento di grazie al Padre dei lumi Iddio. E nel resto procura di conservare nell'anima, e

ammonisce, che imitiamo la vita e i costumi suoi, se vogliamo esser veramente illuminati, e liberi da ogni cecità di cuore. Sia dunque lo studio nostro principale di meditar la vita di Gesù Cristo.

2. La dottrina del Salvatore supera in eccellenza tutte le dottrine dei Santi: e chi ne avesse lo spirito, vi troverebbe una manna nascosta. Ma avviene, che molti per udire spesso il Vangelo, poco desiderio ne sentono, perchè non hanno lo spirito di Gristo. Laonde chi brama d'intendere pienamente e con gusto le parole di Cristo, bisogna che si studii di conformar tutta la sua vita a quella di Lui.

3. Che mai ti giova il disputar degli alti misteri della Trinità, se non hai l'umittà, senza cui tu dispiaci ad essa Trinità? Veramente i sublimi discorsi non fanno l'uomo santo e giusto, ma bensì la vita virtuosa lo rende caro a Dio. Io desidero piuttosto di sentir nel mio cuore la compunzione, che di saper la sua definizione. Se tu avessi, per farne pompa, una piena intelligenza di tutta la Bibbia, e delle sentenze di tutti i filosofi, a che ti gioverebbe questa senza la catità e la grazia di Dio? Vanità delle

vo che amare Iddio, ed a lui solo servire. La somma sapienza è questa, aspirare al Regno dei Cieli per il disprezzo delle cose del mondo.

4. Vanità è dunque il cercar le ricchezze che vengono meno, ed in esse collocar le speranze. Vanità è pure l'ambire gli onori, ed innalzarsi a stato sublime. Vanità è il servire ai desideri della carne, e bramar quegli oggetti, onde poi abbiamo ad esserne gravemente puniti. Vanità è il desiderare una vita lunga, e poco curarsi di met narla buona. Vanità è l'attendere solo al presente, e'non pensare per tempo alle cose avvenire. Vanità è l'amare ciò che prestissimamente passa, e non correre là, dove un eterno gaudio ci aspetta.

5. Ricordati spesso di quel detto del Savio: Che l'occhio non si sazia di ciò che vede, nè l'orecchio si empie di quello che ode. Studiati dunque a distaccare il cuor tuo dall'affetto delle cose
visibili, per volgerti tutto alle invisibili: perocchè quei, che assecondano
la loro, sensualità, macchiano la coscienza, e perdono la grazia di Dioc

#### CAPO II.

Dell'umile sentimento di se medesimo.

IGni uome naturalmente brama di sapere: ma che vale la scienza senza il timor di Dio? L'umile contadino, che serve a Dio, è miglior senza dubbio del filosofo superbo, il qual, trascurata la propria salvezza, contempla il corso delle stelle. Chi ben sè stesso conosce, diventa vile a sè stesso, nè si diletta delle lodi degli uomini. Se so sapessi tutte le cose che sono nel mondo, e non avessi la carità, che mi gioverebbe innanzi a Dio, il quale mi ha da giudicare secondo le opere?

2. Modera il troppo desiderio di sapere: dacchè in esso si trova gran distrazione ed inganno. Coloro, che professano le scienze, hanno caro di esser tenutie celebrati per dotti. V'han molte cose, che all'anima poco a niente giova il saperle; e ben pazzo è colui, il quale attende ad altro che a quanto serve alla propria salute. Le molte parole non saziano l'anima,: ma la vita buona porge refrigeri alla mente, e la coscienza pura ci sommi-

sistra gran confidenza in Dio.

3. Quanto più e meglio degli altri tu sai, tanto più rigorosamente ne verrai giudicato, se non avrai condotta una vita più santa. Non ti vo-Ler dunque insuperbire di qualunque arte o scienza, che tu abbi: ma temi piuttosto delle cognizioni, che il Sianore ti ha date. Se ti pare di saper molte cose, e d'intenderle assai bene; sappi ancora, esservene molte di più, che tu ignori. Nen voler soprassapere: ma anzi confessa la tua ignoranza. Perchè ti vuoi preferire ad alcuno, quando ve n'han tantipiù dotti, e più esperti di te nella Legge di Dio? Se brami, che ti she utile ciò che tu sai ed impari, ti piaccia di vivere soonosciuto, e d'essere stimato da niente.

4. Questa sì, ch'è altissima ed utilissima lezione, il vero conoscimento e disprezzo di sè medesimo. Riputare un nulla sè stesso, ed aver sempre degli altri buono ed alto concetto, è gran sapienza e perfezione. Se vedessi saluno peccare in palese, o commettere gravi colpe, non perciò ti dovresti credere migliore di lui: poichè non sai per quanto tempo tu possi perseverare nel bene. Tutti siam fragili: ma niuno terrai più fragile di te

SECSSQ.

## CAPO III.

## Dello studio della Verità.

1. Felice quegli, che vien ammaestrato dalla stessa Verità, non per figure e voci che passano, ma per sè medesima, facendosi conoscere qual ella è. La nostra opinione, e i nostri sentimenti poco vedono, e spesso c'ingannano. A che giova il tanto disputare delle cose occulte ed oscure, delle quali non saremo ripresi nel giorno del Giudizio per averle ignorate? Gran folla è la nostra, che trascurate le notizie utili e necessarie, attendiamo con piacere alle curiose e dannose. Ciò appunto è aver occhi e non vedere.

2. E che abbiam noi a fare dei generi e delle spezie dei Logici? Quegli cui parla il Verbo Eterno, si sbratta da molte opinioni. Da quest'unico Verbo procedono tutte le cose, e tutte le cose di Lui ci parlano: ed Egli è il Prinsipio, che parla ancora a noi. Senza di esso niuno intende, o giudica dirittamente. Quell'uomo, cui Dio è tutto che tutto a Dio riferisce, e che in Dio tutto vede, può avere il cuore stabile, e riposare tranquillamente in Dio.

O Verità, che sei lo stesso Dio, uniscimi a te in carità perpetua. Spesso m'incresce leggere ed udire molte cose: in te si trova quanto io voglio e desidero. Tacciano tutti i Dottori: le creature tutte si ammutiscano alla tua

presenza: Tu solo a me parla.

2. Quanto alcuno sarà in sè più semplice di cuore, tanto maggiori dottrine e più sublimi ei comprenderà senza fatica: perchè di sopra riceve il lume dell'intelligenza. Un'anima pura, semplice, e costante non si distrae nelle varie occupazioni: perocchè fa tutre le cose ad onore di Dio, e spoglia d'ogni propiro interesse si studia di non cercare sè stessa in alcuna. Chi t' impedisce e molesta più, che i non mortificati appetiti del tuo cuore. L'uomo dabbene dispone prima internamente quanto dee far nell'esterno: nè le sue azioni lo tirano a'desideri della viziata natura, che anzi egli le raddrizza giusta il dettame della retta ragione. Chi mai prova battaglia più aspra di colui, che si sforza di vincere sè medesimo? E pur questa dovrebbe essere tutta la nostra occupazione il superare sè stesso, il divenire ogni giorno più gagliardo, e l'andare di bene in meglio nella virtù.

20

4. Ogni perfezione in questa vita ha seco congiunta qualche imperfezione: ed ogni nostra speculazione non è senza qualche oscurità. L'umile conoscimento di te medesimo è via più certa per andare a Dio, che non è la profonda ricerca delle scienze. Non si ha perciò a condannare la scienza, o qualunque semplice notizia delle cose, la quale considerata in sè stessa, e come ordinata da Dio, è buona: ma sempre le si dee preferire la coscienza retta, e la vita virtuosa. Ma perchè la maggior parte degli uomini procurano piuttosto di sapere, che di viver bene perciò spesse volte s'impannano, e dalla loro scienza quasi niun frutto. o poco ricavano.

5. Oh! se usassero tanta diligenza per estirpar i vizj e seminar le virtù, quanta ne usano nell'agitar le questioni, non si vedrebbero tanti mali e scandali nel popolo, nè tanta rilassatezza nei Monasterj. Certo è, che nel di del Giudizio non ci sarà addimandato quel che abbiamo letto, ma quel che abbiamo fatto; nè come elegantemente parlammo, ma come elegantemente vivemmo. Dimmi di grazia, ove sono al presente quei Dottori e Maestri, che tu ben conoscesti, mea-

tre ancora erano vivi, e fiorivano negli studi? Già altri posseggono le loro prebende, nè so se d'essi più si ricordino. Pareva che fossero qualche cosa nella loro vita, ed ora affatto non se ne parla.

6. Oh come presto passa la gloria del mondo! Volesse Dio, che la lor vita fosse stata conforme alla loro dottrina! Allora sì, che avrebbero studiato e letto utilmente. Oh quanti nol secolo periscono per una vana scienza siccome quelli che per essa trascurano il servizio di Dio! E poichè si eleggono di essere anzi grandi che umili, pesciò si perdono dietro a'loro vani pensieri. Veramente grande chi ha gran carità. Veramente è grande chi si reputa piccolo, ed ha per nulla qualunque onor più sublime. Veramente è prudente chi tutte le cose terrene giudica quasi sterco, per guadagnar Gesh Cristo. Ed è veramente assai dotto chi fa la volontà di Dio, e la volontà propria abbandona.

#### CAPO IV.

Della prudenza nell'operare.

1. NON si dee credere ad ogni parola, nè a tutto ciò che ci passa per l'immaginazione, ma cautamente e con

Libro Primo maturità hassi tutto a pesare secondo Dio.

Cosa deplorabile! spesso si crede, e dice con maggior prontezza il male, che il bene del Prossimo: tanto siamo infermi! Ma gli uomini perfetti non prestano leggermente fede ai racconti d'ognuno, perchè sanno che l'umana fragilità è inclinata al male, ed è molto labile nelle parole.

2. E'gran saviezza non essere precipitoso nell'operare, nè ostinarsi nei propri sentimenti. E' pure effetto di saviezza il non dar credenza a tutte le parole degli uomini, e il non correr tosto a raccontam agli altri le cose udite, o credute. Consigliati coll'uomo sapiente, e di timorata coscienza: e cerca piuttosto di venir ammaestra. to da un migliore di te, che di seguitare le tue opinioni. La buona vitafa l'uomo savio secondo Dio, ed esperto in molte cose. Quanto altri sarà in sè più umile, e più sottomesso a Dio, tanto più saggio, e più tranquillo sarà in tutte le sue azioni.



Il tuo parlare, o Signore, grandemente infiamma.

## CAPO V.

## Della lettura delle sacre Scritture.

1. NElle sacre Scritture dee ricercarsi la verità, non l'eloquenza. Ognuno dei sacri Libri si ha da leggere collo stesso spirito, con cui fu fatto. In essi cercar dobbiamo anzi la nostra umiltà, che la sottigliezza del discorso.

## 24 Libro Primo

2. Dobbiamo pur leggere sì volontieri i libri divoti, scritti con semplicità, che i sublimi e profondi. Non ti dia nell'occhio la riputazione dello Scrittore, se fosse poco o meno letterato: ma a leggere ti muova l'amore della pura verità. Non ricercare chi abbia ciò detto: bensì bada a quel che si dice. Gli uomini passano: ma la verità del Signore dura in eterno. Iddio ci parla in varie guise, senza accettazion di persone.

3. La nostra curiosità ci è spesso d'ostecolo nella lezione delle Scritture, quando vogliamo capire e squittinare, dove sarebbe da passarvi sopra semplicemente. Se tu vuoi cavarne profitto, leggile con umiltà, con semplicità. e con fede: nè voler mai ambire il nome di scienziato. Interroga di buon animo, ed ascolta cheto le parole di quei che vivono santamente: nè disprezzare i proverbj dei Vecchi, attesochè non sono detti senza ragione.

#### CAPO VI.

## Degli Affetti disordinati.

Gni qual volta l'uomo appetisce disordinatamente alcuna cosa, tosto dentro di sè diviene inquieto. Il superbo, e l'avaro non sono mai in riposo: il povero, e l'umile di spirito vivono nell'abbondanza della pace. Quegli, che non è ancora perfettamente morto in sè stesso, presto vien tentaro, e vinto in cose picciole e vili. Chi ¿ debole nello spirito, ed in certo modo tuttavia carnale, ed inclinato alle cose sensibili, con difficoltà può staccarsi affatto da'desideri terreni. E di quì procede, che ei spesso s'attrista, quando se ne ritira: e si sdegna ancor di leggieri, se alcuno gli faresistenza.

2. Se poi avrà ottenuto ciò che desidera, subito si sente gravato dal rimorso della coscienza; perchè ei seguitò la sua passione, la qual niente giova ad acquistare la pace, dicui andò in traccia. Resistendo pertanto alle passioni, e non già assecondandole, si trova la vera pace dell'anima. Adunque non regna la pace nel cuored'un uomo carnale; non in un uomo dedi-

to alle cose esteriori; ma sì bene in colui, ch' è fervente e spirituale.

#### CAPO VII.

Gbe si dee fuggire la vana speranza,

negli uomini, o in qualunque altra creatura. Non aver rossore di servire altrui per amor di Gesù Cristo, e di comparire povero in questo mondo. Non ti appoggiare sopra te stesso, ma in Dio colloca la tua speranza. Fa quel che tu puoi dal canto tuo; ed il Signore assisterà al tuo buon volere. Non ti confidare nella tua scienza, o nell'accortezza di chicchessia fra i viventi: ma bensì nella grazia di Dio, il quale ajuta gli umili, ed umilia i presuntuosi.

2. Non ti gloriare nelle ricchezze, se tu le hai, o negli amici, perchè sieno potenti; ma sì gloriati nel Signore, il quale dà tutte le cose, e sopra tutte le cose desidera di dar se medesimo. Non t'invanire della grandezza, o dell'avvenenza del tuo corpo, che per picciola infermità si altera e disfigura. Non ti compiacere dei tuoi talenti, o del tuo ingegno, affinchè non dispiacci a Die, di cui son doni tutti i beni

naturali, che tu possedi.

3. Non ti riputare migliore degli altri, acciocchè nel cospetto di Dio, che conosce l'interno dell'uomo non sii forse tenuto peggiore di tutti. Non t'insuperbire per le opere buone: poichè diversi sono dai giudizi degli uomini quei del Signore, al quale sovente dispiace ciò che loro piace. Se tu avrai qualche buona qualità, credi degli altri che n'abbian di migliori, a fine di conservar l'umiltà. Non ti nuoce, se a tutti ti sottometti: bensì ti nuoce moltissimo, se ti anteponi pure ad un solo. Coll'umile va sempre in compagnia la pace : ma nel cuor del superbo frequentemente albergano invidia, e rancore.

## CAPO VIII.

Che si dee evitare la troppa familiarità.

1. Non isvela reil tuo euore ad ogni uomo: ma tratta dei tuoi affari con persona savia, e timorata di Dio. Conversa di raro coi giovani, e cogli stramieri. Non voler adulare i ricchi, ne
ti piaccia di comparire avanti dei Grandi. Collegati cogli umili e coi semplici, coi divoti e ben costumati, e

se di tutto cuore non si soggettino per amor di Dio. Corri pur quà, o là; non troverai quiete, se non nell'umile soggezione al governo del Prelato. L'immaginazione di avere a star meglio in altri luoghi, e il cambiamento di quelli ove si dimora, ha ingannato molti.

2. Vero è, che ciascuno volontieri opera secondo il proprio parere; e si sente più inclinato per coloro, che la pensano come egli. Ma se Iddio è tra noi, fa di mestieri, che talora abbandoniamo anche il nostro sentimento per il ben, della pace. Chi è mai si saggio, che possa appieno saper tutte le cose? Non ti voler dunque troppo fidare della tua opinione: ma piacciati ancora ascoltar volontieri quella degli altri. Se il tuo sentimento è buono, e tu lo lasci per amor di Dio, seguitando l'altrui ne caverai maggior profitto.

3. Imperocche spesse volte ho udito dire, esser più sicuro l'ascoltare e ricever consiglio, che il darlo. Può eziandio avvenire, che sia buono il parere proprio, e l'altrui: ma il non voller acquietarsi a quello degli altri quando la ragione o l'occasion lo richiede segno di superbia e d'ostinazione.



Colui, che non si eccesso nelle parole, questi è nomo persetto.

## CAPO X.

# Del fuggire discorsi inutili.

1. Schiva, quanto tu puoi, la frequenza degli uomini, attesochè molto ci distorna il trattar degli affari del Secolo, benchè si faccia con semplice intenzione. Per questo restiam tosto macchiati, e presi dalla vanità. Vorrei in più occasioni aver taciuto, e non essermi trovato nelle adunanze. Ma perchè mai con tanto piacere par-

liamo, e conferiamo scambievolmente; e pur di rado si finisce il discorso senza pregiudizio della coscienza? Ciò avviene per cercar noi di consolarci l'un l'altro col parlare insieme, e per voler ricreare il cuor nostro oppresso da diversi pensieri. Ed allora assai di buona voglia si discorre, e si pensa a quelle cose, che molto amiamo, o desideriamo, o pure che sperimentiamo

Contrarie ai nostri appetiti.

2. Ma ohimè! che il più delle volte ciò vano riesce e senza frutto. Perocchè queste consolazioni esteriori ci fanno non poco perder di quelle, che Dio infonderebbe dentro di noi. Perciò si dec veghare, ed orare, affinchè il tempo non trapassi oziosamente. Se ti è permesso, e ti conviene il parlare, parla di cose che siano di edificazione. Il mal uso di conversare, e la negligenza d'avanzarsi nel bene, contribuiscono assai a non custodire la nostra lingua. Tuttavia giova non poco al profitto dell'anima la divota conferenza di cose spirituali : massimamente quandopersone conformi di genio e di spirito si trovano unite nel Signore.

### CAPO XI

Dei mezzi d'acquistar la pace, e dello: zelo di avanzarsi nella virtù.

- 1. Potremmo aver molta pace, se non yolessimo intrigarci negli altrui detti e fatti, i quali a noi non appartengono. Come può goder lunga pace colui, che s'ingerisce nelle faccende degli altri, che cerca fuori di sè occasioni da occuparsi, che poco, o di rado si raccoglie in sè medesimo? Beati i sempliei, poichè possederanno pace abbondante.
- 2. Per qual cagione alcuni Santifurono si perfetti e contemplativi? Perchè si studiarono di mortificarsi affatto in tutti li desideri terreni: e così
  poterono unirsi a Dio con tutto l'intimo del cuore, ed attendere con piena libertà a sè stessi. Noi altri siamtroppo occupati nelle proprie passioni,
  e siam troppo sollecitidelle cose transitorie. Inoltre rare volte superiamo
  perfettamente un vizio, nè c'infiammiamo a far ogni giorno qualche profitto: e di qui procede il rimanercene
  nella nostra tepidità e freddezza.

3. Se fossimo del tutto morti a noi

stessi, e niente intrigati dentro di noi, allora sì che potremmo ancora assaporare le cose divine, e provar qualche saggio della celeste contemplazione. Il sommo e totale ostacolo si è, che non siamo liberi dalle passioni e concupiscenze: nè ci affatichiamo d'entrare sella via perfetta dei Santi. Quando ci sorprende alcuna avversità ancorchè picciola, troppo presto ci perdiamo d'animo, e ricorriamo alleconsolazioni umane.

4. Se, come valorosi soldati, ci sforzassimo di star saldi alla battaglia, vedremmo certamente calar dal Cielo sopra di noi l'ajuto del Signore. Imperocchè colui, che ci procura le occasioni di combattere, a fine che acquistiamo la vittoria, pronto è a porger soccorso a quei che combattono, e confidano nella sua grazia. Se ponghiamo il profitto della Religione solamente nelle osservanze esteriori, tosto avrà fine la nostra divozione. Ma diamo colla scure alla radice: acciocchè purgati dalle passioni possediamo la pace dello spirito.

5. Se ogni anno estirpassimo un vizio, in breve tempo diverremmo perfetti. Ma ora per contrario spesse volte ei accorgiamo d'essere stati miglioni e più puri nel principio della nostra

conversione, che non siamo dopo molti anni di professione. Il nostro fervore e profitto dovrebbe ogni di crescere: ma presentemente si ha per gran cosa se alcuno potesse ritenere parte del primiero fervore. Se da principio ti facessimo un poco di violenza, ben potremmo poscia far tutto con agevolezza e lietamente.

6. Egli è grave il disfarsi d'un abito: ma è più grave il contraddire di
continuo alla propria volontà. Or se
tu non vinci le cose piccole e facili,
duando supererai le grandi e difficili?
Resisti nel principio alla tua inclinazione, e disimpara la rea consuttudine, onde per avventura non ti conduta a poco a poco al sommo della difficoltà. Oh se tu considerassi quanta
pace a te recheresti, e quanta allegrezza agli altri, regolando bene te stesso!
Son d'opinione, che saresti più sollecito per l'avanzamento spirituale-

## CAPO XII.

Dei vantaggi delle avversità.

2. È buono per noi l'aver talvolta delle angustie e contrarierà: perocche sovente fanno rientrare l'uomo in sè stesso, onde conosca, ch'egli è in esilio, e che non dee mettere la sua speranza in alcuna cosa di mondo. E buon per noi il soffrir talora contraddizioni, e che si abbia di noi svantaggioso e sinistro concetto, ancora quando operiamo bene, e con retta intenzione. Tutto questo giova per ordinario a renderci umili, e ci preserva dalla vanagloria. Imperocche allora cerchiamo più sollecitamente Iddio per testimonio del nostro interno, quando al di fuori siam vilipesi dagli uomini, e ci viene poco creduto.

2. Perciò dovrebbe l'uomo stabilirsi di modo in Dio, che non avesse bisogno di cercare molte umane consola-

zioni.

Quando un uemo di buona volonta è tribolato, o tentato, o afflitto da pensieri cattivi, allora conosce meglio d'aver necessità di Dio, senza cui si accorge di non poter fare nulla di buono. Allora eziandio s'attrista, piange, e prega per le miserie che softre. Allora gli rincresce di vivere più a lungo, e brama che venga la morte, perchè egli possa disciorsi dai legami del corpo, ed ester con Gristo. Allora pure conosce chiaramente, che nel mondo non può aversi perfetta sicurezza, e pace compiuta.

#### GAPO XIII

## Della resistenza alle tentazioni.

a. Inchè viviamo nel mondo, non possiamo stare senza tribolazione e tentazione. Onde è scritto in Giobbe: Tentazione è la vita dell'uomo sopra la terra. Quindi ciascuno dovrebbe essersollecito intorno alle tentazioni, alle quali è soggetto, e vegliare in orazione; sicchè il Diavolo, il qual mai non dorme, ma va sempre in giro cercando, ebi divorara, non trovi campo d'ingannarlo. Niuno è sì perfetto e santo, che non abbia alcuna volta tentazioni, e non possiamo esserne del tutto liberi.

2. Sono però le tentazioni bene spesso assai utili all'uomo, quantunque siano moleste e gravi: perchè in essell'uomo viene umiliato, purgato, ed ammaestrato. Futti li Santi passarono per molte tribolazioni e tentazioni, e sene approfittarono; e coloro, che non ebber valore di reggere alle tentazioni divennero reprobi, e siperdettero. Nonviè Ordine alcuno sì santo, nè luogo sì ritirato, ove non s'incontrino tentazioni, o contrarietà.

3. Infinattanto che l'uomo vive, non è totalmente sicuro dalle tentazioni: perchè siccome siam nati nella concupiscenza, v'ba dentro di noi la cagione, onde siamo tentati. Partita che sia una tentazione e tribolazione, ne sopraggiunge un'altra, e sempre avremo qualche cosa da patire: perocchè pendemmo il bene del nostro primo stato di felicità. Molti cercano di fuggire le tentazioni, e più gravemente cadono in esse. Colla sola fuga non le possiam superare: ma bensì colla pazienza, e vera umiltà diventiamo più forti di tutt'i nostri nemici.

3. Picciolo profitto farà colui, ch'evita solamente l'esteriore del male, senza divellerne la radice: anzi più presto torneranno in lui le tentazioni, ed ei si troverà peggio di prima. A poco a poco, e con pazienza e costante tolleranza (ajurandoti Dio) meglio vincerai, che non coll'ostinazione ed importunità propria. Nella tentazione consigliati spesso; e non ti portar duramente colla persona tentata: ma porgile quel conforto, che brameresti-

per te medesimo.

es.' Il principio di tutte le cattive tencazioni è l'incostanza dell'animo, e la poca confidenza in Dio. Perciocche

siccome la nave senza timone è sbalzata in quà e in là dalle onde, così l'uomo tepido, e che abbandona il buon proposito, è in varie guise tentato. Il fuoco pruova il ferro, e la ten-tazione l'uomo giusto. Spesse volte s' ignora da noi quel che possiamo: ma la tentazione ci scuopre quello che siamo. Contuttociò hassi a vegliare, massime sul principio della tentazione: attesochè allora più facilmente si vince il nemico, se in nessun modo gli si permette di entrar dentro all'uscio del cuore: ma anzi tostochè picchia alla porta, gli si va incontro fuor della soglia per rispingerlo. Onde disse un certo poeta:

Osta ai principj: quel rimedio è tardo, Che s'appresta ad un mal, quando è invecchiato.

Imperocchè si rappresenta prima alla mente il semplice pensiero; indi segue la forte immaginazione; di poi la dilettazione, col movimento cattivo: ed in ultimo si viene al consentimento. E così a poco a poco entra interamente l'avversario maligno, ove da prima non gli si faccia resistenza. E quanto l'uomo sarà più pigro a resistergli, tanto in sè stesso diverrà ogni

39

giorno più debole, ed il nemico più

poderoso contro di lui.

6. Alcuni patiscono tentazioni più gagliarde nel principio della loro conversione, ed altri verso il fine della catriera. Alcuni pure ne son travagliati quasi per tutta la lor vita. Altri assai leggermente vengono tentati, secondo i decreti della Sapienza e Giustizia divina, la quale bilancia lo stato e i meriti degli uomini; e tutte le cose preordina alla salvezza dei suoi eletti.

7. Perciò non ci dobbiam disperare quando siamo tentati; ma con più fervore pregare Iddio; affinchè si degni di assisterci in ogni tribolazione: il quale certamente, secondo il detto di S. Paolo, ci darà tale ajuto insieme colla tentazione, che la potremo sopportare. Uniliamo dunque le anime nostre sotto la mano di Dio in qualunque tentazione e tribolazione: perchè ei salverà, ed esalterà già unidi di spirito.

8. Nelle terrazioni e tribolazioni si conosce quanto profitto l'uomo abbia fatto; e s'acquista in esse maggior merito, e la virtù meglio si fa palese. Non è gran cosa, se l'uomo sia divoto e fervente, quando non prova veruna molestia: ma se al tempo delle

avversità si diporta con pazienza, saravvi speranza di gran profitto. Alcuni vengono sostenuti nelle gran tentazioni, e nelle piccole quotidiane spesso restano vinti: acciocchè così umiliati, non mai di sè medesimi si fidino nelle cose grandi coloro, che nelle piccole sono sì fiacchi.

## CAPO XIV..

# Dell'évitare i giudizi temerari..

- A. Volgi gli occhi a testesso, e guardati dal giudicare i fatti altrui. Neli giudicare gli altri l'uomo s'affatica invano, bene spesso s'inganna e di leggieri pecca: ma giudicando ed esaminando sè medesimo, sempre s'affatica con frutto. In quella guisa che la cosa ci è a cuore, così per lo più ne giudichiamo: attesochè per l'amor proprio perdiamo facilmente la libertà di portarne un vero giudizio. Se Dio fosse sempre il puro oggetto dei nostri desideri, non saremmo turbati contanta facilità per la resistenza, che ci fanno i nostri sensi.
- 2. Ma spesse volte sta nascosto dentro di noi, ovvero di fuori ci si rappresenta qualche cosa, la qual pure:

43

insieme dietro sè ci strascina. Molti in tutto ciò che fanno cercano occultamente sè stessi, e non se n'accorgono. Sembra ancor loro di stare in tranquilla pace, quando le cose avvengono secondo il lor volere e sentimento. Ma se succede il contrario di quel che desiderano, presto si turbano, e s'attristano. Per la diversità dei giudizi e delle opinioni assai frequentemente nascono le discordie fra amici e cittadini, fra Religiosi e persone divote.

3. Con difficoltà si abbandona la vecchia consuetudine: e niuno si lascia volontieri rimuovere dal proprio parere. Se tu ti appoggi più alla tua ragione o alla tua industria, che alla virtù di Gesù Cristo, per la quale si sozgettano tutte le cose, di rado e tardi sarai uomo illuminato: perciocchè Iddio vuole, che in tutto ci sottometatiamo a Lui, è che per acceso amore di carità passiamo sopra ad ogni uma ragione.



Tutte le opere vostre siano fatte in carità.

## CAPO XV.

# Dell'opere fatte a motivo di carità.

1. NON si ha da fare alcun male per niuna cosa del mondo, nè per amore di chicchessia. Bensì per utilità dei bisognosi si dee liberamente tralasciar talora un' opera buona, o ancor mutarla in altra migliore. Poichè in questo modo non si lascia il bene, ma cambiasi in meglio. Senza la carità l'opera esteriore a nulla giova: ma

ciò che deriva dalla carità, benchè sia picciolo e di niun pregio, tutto divien fruttuoso. Imperocchè Iddio considera assai più dell'opera, che altri fa, il

motivo per cui si fa.

2. Molto fa, chi molto ama. Molto fa, chi fa bene la cosa. Ben la fa, chi più serve al ben comune, che alla propria volontà. Spesso sembra essere effetto della carità ciò ch' è anzi della carnalità: attesochè rare volte l'inclinazion naturale, la volontà propria. la speranza del guiderdone, l'affetto del proprio comodo, si voglion lasciare.

3. Colui, che ha vera e perfetta catità in niuna cosa ricerea sè stesso: ma solamente desidera, che in tutte sia Dio glorificato. Inoltre non ba invidia a veruno: perchè non ama alcun privato piacere, nè vuol godere in sè stesso: ma sopra tutti i beni brama d'esser fatto beato in Dio. Non attribuisce alcun lene all'uomo, ma bensì tutto lo riferisce a Dio, da cui, come da fonte, ogni cosa deriva; in cui, come in lor fine, i Santi con sommo gaudio riposano. Oh chi avesse una scintilla di vera carità, s'accorgerebbe certo, che tutte le cose terrene sono piene di vanità!

#### CAPO XVI.

# Del soffrire i difetti altrui.

1. OUei difetti, che l'uomo non può emendare in sè o negli altri, dee pazientemente soffrire, finattanto che Dio altrimenti disponga. Pensa, che forse così è meglio per tua prova, e per istabilicti nella pazienza, senza la quale non sono molto da apprezzarsi i meriti nostri. Nulladimeno per tali impedimenti dei pregare Iddio, che si degni di ajutarti, onde tu possi sopportarli con pace.

2. Se taluno, ammonito una o due volce, non s'accheta, non voler congrastare con lui: bensì rimetti il tutto a Dio. che sa ettimamente convertire il male in bene, acciocchè sia fatta la sua volontà, e ma ifestato l'onor suo in tutti li suoi servi. Studiati d'essere paziente nel tollerare i difetti e le debolezze altrui, qualunque siano: perchè ancor tu hai molte cose, le quali bisogna che gli altri tollerino. Se non puoi renderti tale, qual tu vorresti; come mai potrai ridurre un akro secondo il tuo genio? Abbiam caro di veder gli altri perfetti; e pure non e-

mendiamo i propri difetti.

3. Vogliamo, che gli altrisiano severamente ripresi; e pur noi sdegniamo le riprensioni. Ci dispiace la troppa licenza, che dassi altrui; e poi non vogliamo, che nulla ci si nieghi di quanto chiediamo. Ci piace, che gli altri vengano ristretti con nuovi statuti, e noi non comportiamo d'essere in verun modo riformati. Dal che apparisce quanto di rado consideriamo il Prossimo come noi stessi. Se tutti fossero perfetti, che avremmo a soffrire dagli altri per amor del Signore?

4. Iddio però al presente ha ordinato così, a fine che impariamo a portare i pesi l' un dell'altro: attesochè niuno è senza difetto, niuno senza il suo peso, niuno a sè sufficiente, niuno abbastanza savio per sè: ma fa d'uopo, che ci sopportiamo a vicenda, ci consoliamo scambievolmente; che altresì ci ammaestriamo, ed ammoniamo. Nelle occasioni dunque di avversità meglio si conosce quanta sia stata la virtù di ciascuno; perocchè le occasioni non fanno l'uomo fragile, ma appalesano qual egli sia.

#### CAPO XVII.

## Della Vita monastica.

1. Blsogna, che tu impari a vincet te stesso in molte cose, se vuoi conservare la pace e concordia cogli altri. Non è poco l'abitare nei Monasteri, o in una Comunità, e là vivere senza discordie, e perseverar fedelmente insimo alla morte. Beato chi quivi ha vissuto bene, e felicemente ha terminato il corso dei giorni suoi. Se tu vuoi dimorarvi come si conviene, e far profitto nelle virtù, reputati come esule, e pellegrino sopra la terra. E' necessario, che per amor di Gesù Cristo tu divenga stolto agli occhi degli uomini, se vuoi menare una vita religiosa.

2. L'abito, e la tonsura poco giovano: ma sì il cambiamento dei costumi, e la perfetta mortificazione delle passioni, fanno il vero Religioso. Chi altro ricerca che puramente Iddio, e la salvezza dell'anima sua, non trovera se non tribolazioni e dolori. Non può inoltre mantenersi lungo tempo in pace colui, che non si sforza d'essere il minimo di tutti, ed a tutti sottoposto.

3. Tu venisti nella Religione a servire, e non a dominare. Sappi, che vi fosti chiamato a patire, ed a faticare, e non a stare in ozio, o aciarlare. Quì dunque si provano gli ugmini, come l'oro nella fornace. Quì niuno può perseverare, se di tutto cuore non vorrà umiliarsi per amor di Dio.

## CAPO XVIII.

# Degli esempj dei Santi Padri.

dri, nei quali risplendette la vera perfezione e religione; e ti accorgerai, quanto poco e quasi niente sia quello che noi facciamo. Ohimè! che cosa è la vita nostra, se sarà paragonata alla loro? I Santi e gli amici di G. Cristo servirono al Signore patendo fame e sete, freddo e mudità, fatiche e stanchezze, vigilie e digiumi, tra orazioni e sante meditazioni; tra molte persecuzioni e molti oltraggi.

2. Oh quante e quanto gravi tribolazioni soffrirono gli Appostoli, i Martiri, i Confessori, le Vergini, e tutti gli altri, che vollero seguitare le pedate di Cristo! Imperocchè ebbero in edio le vite lore in queste mende, a fi-

me di possederle nell'eterna vita. Oh che rigida e povera vita condussero i santi Padri nell'eremo! Quali lunghe e penose tentazioni sopportarono! Come spesso vennero molestati dal nemico comune! Quanto frequenti e fervide orazioni offerirono a Dio! Quanto rigorose furono le astinenze che osservarono! Quanto grande fu lo zelo e il fervore, ch' ebbero pel profitto spirituale! Che aspraguerra fecero per soggiogare i vizi! Come pura mantennero e diretta a Dio la loro intenzione! Il giorno lavoravano, e passavano le notti in lunghe orazioni a quantunque ancor lavorando non cessassero di orar mentalmente.

3. Spendevano tutto il tempo con frutto: le ore, che impiegavano a trattare con Dio, parevano loro brevi: e per la somma dolcezza della contemplazione, si dimenticavano talora anche della necessaria refezione corporale. Rinunziavano a tutte le ricchezze, dignità, onorificenze, agli amici, ed ai parenti: nulla del mondo bramavano di avere: appena prendevano il bisognevole per vivere: e fin con rincrescimento soddisfacevano al corpo eziandio nelle necessità.

4. Quindi erano scarsi delle cose ter-

rene, ma ricchi oltremodo in grazia. ed in virtù. Abbisognavano di tutto al di fuori: ma dalla grazia e consolazione divina venivano al di dentro rifocillati. Eran essi stranieri al mondo: ma a Dio prossimi ed amici domestici. A sè stessi apparivano come un niente, ed a questo mondo spregevoli: ma preziosi e cari agli occhi del Signore. Si conservavano in vera umiltà, vivevano in semplice obbedienza; camminavano per le vie della carità, e della pazienza; e perciò ogni giorno s'avanzavano nello spirito e · facevano presso Dio grande acquisto di grazia. Sono dati per esemplare a tutti i Religiosi: e più le loro azioni ci debbono incitare a bene approfittarci, che non quelle del gran numero dei tiepidi a rilassarci.

5. Oh quanto fu il fervore di tutti i Religiosi nel principio della lor santa istituzione! Oh quanta la divozione nell'orare! Quanta l'emulazione nella virtù! Quanto in vigore fu la buonadisciplina! Quanto fiori in tutti la riverenza ed ubbidienza sotto la regola dei lor Maestri! Le vestigia da loro lasciate fanno tuttavia testimonianza, ch'essi furono veramente uomini santi e perfetti; i quali combattendo con

tanta bravura, si posero sotto i piedì il mondo. Ora si reputa grande chi non avrà trasgredito le sue regole; chi avrà potuto tollerar con pazienza la disciplina religiosa, che abbracciò.

6. Oh tiepidezza e negligenza dello stato nostro, che così presto decliniamo dal primiero fervore, e fin la vita ci riesce nojosa per eccesso di stanchezza e raffreddamento! Volesse il cielo, che il desiderio di avanzarti nelle virtù non fosse del tutto addormentato in te; del quale assai spesso hai veduto molti esempj di persone divote.

### CAPO XIX.

# Degli esercizi del buon Religioso.

risplendere in tutte le virtu, perchè egli sia tale nell'interno quale apparisce agli uomini nell'esterno. Anzi è giusto, che vi sia internamente molto di più di quel che si vede al di fuori: dacchè osservatore è Iddio, il quale dobbiamo sommamente riverire, ovunque saremo, e camminare alla sua presenza mondi come gli Angeli. Conviene ogni giorno rinnovare il nostro

proposito, ed eccitarci al fervore, come se ogni giorno fosse il primo della nostra conversione, e dire: Ajutami, Signore Iddio, ad esser costante nel mio buon proponimento, e nel ruo santo servizio; e concedimi, che io oggi incominci davvero, poichè è un nulla quanto ho fatto fin quì.

2. A misura del proposito nostro sarà il nostro avanzamento nelle virtù, e molta diligenza si richiede a chi vuol andare di bene in meglio. Che se spesso manca chi fern amente propone, che avverrà di colui, il qual di rado, o con poca fermezza fa qualche proponimento? In varie guise però accade, che abbandoniamo i nostri propositi: ed ogni lieve omissione dei buoni esercizi appena passa senza qualche discapito. I giusti fondano i loro proponimenti, anzi che sulla propria saviezza, nella grazia di Dio, in cui sempre si confidano in tutte le loro imprese. Imperocchè l' uomo propone, ma Dio dispone; nè la via dell'uomo è in potere di lui.

3. Se per cagion d'opera di pietà, o per rispetto dell'umiltà del Prossimo si omette talvolta il consueto esercizio, facilmente dopo si potrà riparare. Ma se di leggieri si lascia o per noja.

o per negligenza, non è piccola la colpa, e se ne risentirà dello scapito. Per quanto sforzo ci usiamo, mancheremo ancora alcun poco in molte cose. Conviene nulladimeno far sempre qualche proponimento speciale; principalmente contro quei difetti, che più c'impediscono d'avanzarci nelle virtù. Dobbiamo esaminare e regolare il nostro esterno ugualmente ed il nostro interno, perocchè ambidue con-

tribuiscono al nostro profitto. 4. Se non puoi raccoglierti di continuo, fallo almeno di tempo in tempo; e se non altro una volta al giorno, cioè la mattina, o la sera. Proponi la mattina il bene, che tu vuoi fare: esamina la sera la tua coscienza. come ti sei portato quel giorno in parole, in opere, ed in pensieri, perchè forse v'avrai più volte offeso Iddio. ed il Prossimo. Armati qual uomo forte contro le insidie diaboliche; raffrena la gola; e così più facilmente terrai a freno ogni altra inclinazion della carne. Non istar mai del tutto ozioso; ma o leggi, o scrivi, od ora, o medita, o fa qualche cosa per utilità comune. Però gli esercizi corporali sono da farsi con discrezione, e non da. prendersi ugualmente da tutti.

5. Quelli, che non sono comuni, non si hanno a mettere in palese: dacchè più sicuramente si eseguiscono in segreto i nostri privati. Hai tuttavia da guardarti, che non sii pigro agli esercizi comuni, e troppo sollecito ai tuoi particolari; ma terminate intieramente e con fedeltà le cose di obbligo, ed a te imposte, se ti sopravanza tempo, rivolgiti a te e soddisfati, secondochè richiede la tua divozione. Tutti non possono applicarsi ad un medesimo esercizio: bensì questo s'addata più uno, a quello un altro. Inoltre secondo la convenienza dei tempi piacciono diversi esercizi: attesochè alcuni si gustano più nei dì festivi, altri nei giorni di lavoro. Di altri abbisogniamo nel tempo della tentazione, e di altri nel tempo di pace e quiete. Ad altre cose ci aggrada pensare quando siam mesti, e ad altre quando siam lieti nel Signore.

6. Verso le Feste principali si debbono rinnovare i buoni esercizi, e con maggior fervore implorare gli ajuti dei Santi. Di festa in festa hassi a far dei proponimenti, quasichè allora fossimo per partire da questo mondo, e pervenire all' eterna festa nel Cielo. E quindi con molta cura dobbiam preLibro Primo

pararci nei tempi di divozione, e più divoramente vivere, e con maggior esattezza praticare tutte le osservanze regolari, come se in breve fossimo per ricever da Dio il premio delle nostre fatiche.

7. E se tal premio ci venisse disserito, riputiamoci non ben disposti, e indegni per allora di tanta gloria, che si manifesterà in noi nel tempo presisso: e procuriamo di apparecchiarci meglio alla morte. Beato è quel servo (dice l'Evangelista San Luca) che alla venuta del suo Signore sarà trovato vigilante. Io vi dico in verità, ch' egli daràgli la soprintendenza di tutt'i suoi beni.



Sederà solitario, e terrà silenzio innalzato sopra sè stesso.

## CAPO XX.

# Dell'amore della solitudine, e del silenzio.

1. CErca tempo opportuno d'attendere a te, e spesso richiama alla memoria i benefizi di Dio. Lascia le curiosità. Leggi tali miserie, che siano più proprie a compungere il tuo cuore, che ad occupar la tua mente. Se ti esimerai dai discorsi superflui, dai passeggi oziosi, e dall'udir novità e rapporti, troverai tempo sufficiente ed

acconcio per trattenerti in pie meditazioni. I maggiori Santi, sempre che potevano, fuggivano il consorzio degli uomini, ed eleggevano di servire

a Dio in segreto.

2. Disse un Filosofo: Quante volte mi trattenni cogliuomini, me ne tornai meno che uomo. Ciò sperimentiamo frequentemente, quando a lungo discorriamo. E più facile il tacere affatto, che non trascorrere nel favellare. E' più facile lo star nascosto in casa, che potersi ben riguardare standone fuori. Chi dunque vuol perveni. re ad essere uomo interiore e spirituale, bisogna che con Gesù si ritiri dalla turba. Niuno con sicurezza si produce al pubblico, se non chi volentieri sta ritirato. Niuno sicuramente parla, se non chi ama di tacere. Niuno presiede sicuro, se non chi di buon animo si sottomette. Niuno con sicurtà comanda, se non chi bene imparò ad ubbidire. Niuno possiede sicura allegrezza, se non chi ha il testimonio della buona coscienza.

3. Fu però sempre la sicurezza dei Santi accompagnata dal timore di Dio. Nè perchè risplendettero in gran virtù ed in abbondanza di grazia, furono men solleciti e men umili dentro

di sè. Per contrario la sicurezza dei malvagi nasce da superbia e presunzione, e finalmente torna ad inganno di lor medesimi. Non ti promettere mai sicurezza in questa vita, ancorchè ti sembri di essere buon Monaco, o divoto Eremita.

4: Sovente quei che passarono pei migliori nel concetto degli uomini, più gravemente pericolarono per la troppa loro fidanza. Laonde a molti è più utile, che non siano affatto liberi dalle tentazioni, ma anzi ne vengano spesso assaliti; acciocchè non vivano fuor di modo sicuri, nè per venture si levino in superbia, nè si abbandonino con troppa licenza alle consolazioni esteriori. Oh quanto buona manterrebbe la coscienza colui, che non cercasse mai allegrezza passaggiera; che mai non s'occupasse negli affari del mondo! Oh quanto gran pace e quiete, possederebbe chi troncasse ogni vana sollecitudine, e pensasse solo alle cose salutevoli e divine, e tutta la sua speranza in Dio riponesse!

5. Niuno è degno della celeste consolazione, se con ogni diligenza non si sarà esercitato nella santa compunzione. Se vuoi di cuore compungerti, entra nella tua stanza, e lascia di fuori

C 5

i tumulti mondani, secondoch'è scritto: Compungetevi nel silenzio, e riposa dei vostri letti. Nella cella troverai quello, che molte volte perderai fuori di essa. La cella frequentata diviene soave; e mal custodita genera noja. Se nel principio della tua conversione l'avrai abitata e guardata con esattezza, essa sarà poi la tua amica diletta, la tua più grata consolazione.

6. Nel silenzio e nella quiete l'anima divota acquista le sante virtù, ed impara i secreti delle divine Scritture. Ivi trova i torrenti delle lagrime, con cui tutte le notti si lava e monda, a fine di rendersi tanto più familiare al suo Creatore, quanto più vive lontano. da' tumulti del secolo. Chi dunque si scosta dai conoscenti e dagli amici, sia certo che Iddio gli si accosterà cogli Angeli santi. E meglio star ritirato, ed attendere a se, che trascurando sè stesso far de' miracoli. E'cosa lodevole in un Religioso, rare volte uscir fuori dal chiostro, fuggire d'essere veduto.e neppur'aver voglia di veder gli uomini.

7. A che fine vuoi tu vedere ciò, che non è permesso d'avere? Passa il mondo, e i desiderj del mondo passano ancora. L'amore dei piaceri sensibili ci attrae ai passeggi: ma scorsa quell'ora,

che altro ne riporti se non aggravio di coscienza, e dissipamento di cuore? Bene spesso l'uscita lieta partorisce tristo il ritorno: e l'allegria d'una veglia notturna rende mesta la seguente mattina. Così ogni contento carnale s'introduce con piacevolezza, ma in fine morde, ed uccide.

8. Che mai puoi tu altrove vedere. che non vedi ancor quì? Ecco il Cielo. e la Terra, e tutti gli elementi: e di questi tutte le cose sono composte. Che mai in alcun luogo puoi tu vedere, che sia per durar lungo tempo sotto il Sole? Tu forse credi di soddisfarti pienamente: ma non potrai ottenerlo. Se tutte le cose vedessi presenti dinanzi a te, che altro sarebbe. se non una vana rappresentazione? Leva in alto gli occhi tuoi verso Dio. e pregalo che ti perdoni i tuoi peccati e le tue negligenze. Lascia le vanità agli nomini vani: e tu sii intento a ciò che Iddio ti ba comandato. Chiudi dietro te la tua porta, e chiama a te il tuo, diletto Gesù. Trattienti nella cella con esso lui, perchè in niun altro luogo troverai cotanta pace. Se tu non me fossi mai uscito, nè avessi udito nulla delle nuove del secolo, ti saresti meglio conservato in santa pace. Ma poichè ti diletta di udire talvolta le novità, bisogna perciò che tu tolleri la perturbazion del tuo cuore.

#### CAPO XXI.

## Della compunzione del Cuore.

1. SE vuoi far qualche profitto, conservati nel timor di Dio, e non voler esser troppo libero: ma raffrena tutti i tuoi sensi sotto la disciplina, nè ti abbandonare ad una stolta letizia. Datti alla compunzione del cuore, e troverai la divozione. La compunzione ci scopre molti beni, che la dissipazione suole in breve far perdere. E' gran maraviglia, che un uomo, il qual considera e pondera il suo esiglio, e i tanti pericoli dell'anima sua, possa mai pienamente rallegrarsi in questa vita.

2. Per la leggerezza del cuore, e la negligenza a correggere i nostri difetti, diveniamo insensibili ai mali dell'anima nostra: e bene spesso vanamente ridiamo, quando con tutta giustizia dovremmo piangere. Non è vera libertà, nè allegrezza sincera quella, che non è fondata nel timore di Dio, e congiunta colla buona coscienza. Felice è colui, che può liberarsi da ogni impedimento di distrazione, e racco-

gliersi tutto intero in una santa compunzione. Felice è chi rimuove da sè tutto ciò che può macchiare o aggravare la sua coscienza. Combatti virilmente: una consuetudine si vince colla contraria consuetudine. Se tu sai lasciar andare gli uomini, essi ti lascie-

ranno ben fare i fatti tuoi.

3. Non ti addossare gl'impacci altrui, nè t'intromettere negli affari dei tuoi Maggiori. Abbi sempre l'occhio prima sopra di te, ed ammonisci te stesso più spezialmente, che non tutti quelli che ti son cari. Se non hai il favore degli uomini, non te ne contristare: ma sol ti rincresca, che non ti comporti nel tuo vivere sì bene cautamente, come si converrebbe ad un servo di Dio, e divoto Religioso. Sovente è più utile e più sicuro, che l' nomo non provi molte consolazioni in questa vita, massime di quelle che sono secondo la carne. Che poi non abbiamo, o assai di rado sentiamo le spirituali, vien da noi il difetto: perchè non si procura da noi la compunzione del cuore, nè affatto si rigettano le consolazioni vane ed esterne.

4. Riconosciti indegno delle divine consolazioni: ed anzi degno di molte tribolazioni. Quando l'uomo è perset-

tamente compunto, tutto il mondo gli riesce allora nojoso ed amaro. L'uomo dabbene trova materia sufficiente di dolersi e di piangere. Imperciocchè o rifletta a sè, o ponga mente al suo Prossimo, si accorge, che niuno quaggiù vive senza tribolazione; e quanto più rigorosamente esamina sè stesso, tanto più ha motivi di affliggersi. Materia di giusto dolore e d'interna compunzione sono i peccari e i vizi nostri, nei quali sì inviluppati giacciamo, che di rado possiam sollevarci a contemplare le cose celesti.

5. Se tu pensassi più spesso alla tua morte, che a goder d'una lunga vita, non è dubbio, che con maggior fervore ti emenderesti. Se ancor t'internassi a considerar vivamente le pene future dell'Inferno, o del Purgatorio, son persuaso che volontieri soffriresti le fatiche e gli affanni, nè ti spaventerebbe rigore alcuno. Ma perchè questi oggetti non passano fino al cuore, e noi amiamo tuttavia gli allettamenti del secolo, perciò ce ne restiamo freddi, ed oltremodo pigri.

6. Spesse volte da scarsezza di spirito procede, che il nostro misero corpo si lagni sì di leggieri. Prega dunque unilmente il Signore, che ti dia lo

spirito di compunzione, e digli col' Profeta: Cihami, Signore, con pane impastato di lagrime; e lagrime dammi a bere a larga misura.

## CAPO XXII.

Della considerazione dell'umana miseria.

I. MIsero sei ovunque tu sarai, eda qualunque parte ti volgerai, se a Dio non ti rivolgi. Perchè ti turbi, se non ti avviene come tu vuoi e desideri? Chi è colui, che abbia tutte le cose a suo gusto? Ne io, nè tu, nè chicchessia sopra la terra. Niuno v'ha nel mondo, quantunque sia Re o Papa, senza qualche tribolazione o travaglio. Chi è colui, che se la passa meglio degli altri? Quegli certamente, che può patir alcuna cosa per amor di Dio.

2. Molti deboli di spirito ed imperfetti van dicendo: guarda che bella vita mena quell'uomo! quanto è ricco, quanto grande, quanto poderoso ed innalzaro! Ma fissa il pensiero ai beni celesti, e t'avvedrai, che tutti questi del tempo sono un nulla, o almeno, sono molto incerti, e piuttosto gravosi, perchè non si posseggono mai senza inquietudine e timore. Non istà la felicità dell'uomo nell'aver delle cose.

temporali in abbondanza, ma gli basta di averne mediocremente. Per verità è miseria il vivere sopra la terra. Quanto più l'uomo vorrà avanzarsi nello spirito, tanto più amara riusciràgli la vita presente: perciocchè meglio in sè prova, e con maggior chiarezza conosce i difetti dell'umana corruzione. In effetto il mangiare, il bere, il vegliare, il dormire, il riposare, il faticare, e il soggiacere alle altre necessità della natura, è senza fallo gran miseria ed afflizione all'uomo spirituale, il qual vorrebbe esser franco di quelle, e libero da ogni peccato.

3. Imperocchè l'uomo interiore si sente molto aggravato in questo mondo dalle necessità corporali. Onde il Profeta prega divotamente di venirne sgravato dicendo: Liberami, Signore, dalle mie necessità. Ma guai a coloro, che non conoscono la propria miseria! e guai vieppiù a coloro che amano questa vita misera e corruttibile! Attesochè sono taluni sì fattamente ad essa attaccati, che (quantunque faticando, o mendicando abbiano appena il necessario) se potessero vivere sempre quaggiù, nulla si curerebbero del Regno di Dio.

4. Oh stolti e increduli di cuore, i quali giacciono sì profondamente immersi nella terra, che solamente gustano delle cose earnali! Ma infelici che sono! s'accorgeranno nel fine con grave lor pena, quanto vile e da niente fosse quello che amarono. Pel contrario i Santi di Dio, e tutti i divoti amici di Cristo non seguirono i piaceri della carne, nè quel che v'ebbe di più fiorito nel secolo; ma tutte le loro speranze e mire s'indirizzavano a' beni eterni. Levavasi in alto ogni loro desiderio alle cose durevoli ed invisibili, per non venir tratti al basso dall'affetto delle visibili. Non volere, fratello, perdere la fiducia di far profitto nello spirito: ti resta tuttavia tempo, e questa è l'ora.

5. Perchè vuoi tu procrastinare il tuo buon proposito? Sorgi, e comincia da questo momento e dì: ora è tempo di operare, ora è tempo di combattere, ora è tempo opportuno di emendarsi. Quando sei afflitto e tribolato, allora è tempo di meritare. Bisogna, che tu passi pen fuoco ed acqua, prima di arrivare al luogo del refrigerio. Se non farai violenza a te stesso, non supererai alcun vizio. Per fino a tanto che noi portiamo questo fragile corpo, non possiamo star senza peccato, nè vivere senza tedio e dolore. Ci piacerebbe d'esser liberi da ogni miseria:

ma siccome per la colpa perdemmo, l'innocenza, perdemmo altresì la vera felicità. Perciò fa d'uopo tenerci forti alla pazienza, ed aspettare la misericordia di Dio infinchè passi il tempo dell'iniquità, e che ciò che v' ha di mortale in noi, venga assorbito dalla vita immortale.

6. Oh quanto è grande la fragilità umana, la quale è sempre inchinevole ai viej! Oggi confessi i tuoi peccati, e domani commetti di nuovo i già confessati. Adesso proponi di guardartene; ed un'ora dopo operi in modo, come se nulla avessi proposto. Con ragione dunque ci possiamo umiliare, nè aver mai grande opinione di noi, dacchè siamo tanto fragili ed incostanti: oltrechè presto può perdersi per negligenza ciò, che appena acquistossi con molta fatica, avvalorata dalla grazia.

7. Che avverrà poi di noi nel fine del giorno, se siamo sì tiepidi sin dalla mattina? Guai a noi, se così vogliam riposarci, come se fossimo già in pace e sieurezza, mentre nel viver nostro non si vede pur un segno di vera santità! Ben sarebbe di bisogno, che, come buoni novizi, venissimo ancor di nuovo ammaestrati nei santi costumi; a fin di vedere, se per avventura vi fosse speranza di qualche

Cap. XXII: 67emendazione nell'avvenire, e di maggior profitto spirituale.

#### CAPO XXIII.

## Della meditazione della Morte.

1. KEN presto sarà finita per te: considera quanto diversamente ti porti da quel che dovresti. Oggi l'uomo è fra, noi, e domani più non apparisce. E come ci verrà tolto dagli occhì, tosto ancora n'esce di mente. Oh stupidità e durezza del cuor umano, che pensa solo al presente, anzi che preveder l' avvenire! Dovresti tu in ogni azione e pensiero comportarti per modo, comese oggi appunto fossi per morire. Se tu avessi la coscienza buona, non temeresti gran fatto la morte. Meglio sarebbe guardarsi dai peccati, che fuggire la morte. Se oggi non sei tu apparecchiato, come lo sarai domani? Il giorno di domani è incerto, e chi sa d'avere questo domani?

2. A che giova il viver lungamente, se così poco ci emendiamo? Ah, che la vita lunga non sempre serve ad emendarci, ma spesse volte accresce piuttosto le colpe. Piacesse a Dio, che per un giorno solo fossimo vissuti bene in questo mondo! Molti contano.

gli anni della lor conversione: ma per lo più è scarso il frutto dell'emendazione. Se il morire è terribile, forse che di maggior pericolo sarà il vivere a lungo. Beato è colui, che ha sempre dinanzi agli occhi l'ora della sua morte, e che ogni dì s'apparecchia a ben morire. Se tu hai mai veduto morire alcuna persona, pensa che ancora tu passerai per la medesima strada.

3. Quando è la mattina, figurati che non sarai per giugnere alla sera. Venuta poi la sera, non osare di prometterti la mattina. Sta dunque sempre preparato, e vivi in modo che la morte non ti colga mai sprovveduto. Molti muojono di subito ed impensatamente: perciocchè nell'ora, che meno si pensa, il Pigliuolo dell'uomo verrà. Quando quell'ora estrema sarà giunta, comincierai ad aver sentimenti assai diversi di tutta la tua vita passata, e molto ti spiacerà d'essere stato così tiepido e negligente.

4. Oh quanto è felice e prudente colui, che ora in vita si sforza di essere tale, qual desidera di esser trovato alla morte! Attesochè al ben morire gli daranno confidenza grande il perfetto dispregio del mondo, l'ardente desiderio di avanzarsi nelle virtù, l'amore della regolar disciplina, la farica della penitenza, la prontezza dell'ubbidienza, l'annegazione di sè stesso, e la tolleranza di qualunque avversità per amore di Cristo. Molto di bene tu puoi fare, mentre sei sano: ma ammalato, non so di che sarai capace. Pochi nelle infermità diventano miglio i; siccome rari sono quelli, che pei molti pellegrinaggi si fanno santi.

5. Non voler porre la tua fiducia negli amici e nei parenti, nè procrastinare il negozio della tua salute : perchè gli uomini si dimenticheranno di te più presto, che non credi. Meglio è adesso per tempo provvederci, e mandare innanzi qualche bene, che non è sperar nei suffragi, che altri possono farci dopo la morte. Se tu di presente non prendi pensiero di te stesso, chi se lo prenderà per te nell'avvenire? Ora l'opportunità è assai pre-Ziosa: ora sono i giorni di salute, ora il tempo è accettabile. Ma oh cosa da deplorare! che tu non ispendi più utilmente questo tempo, col quale puoi meritar la vita eterna. Sì, che verrà il quando desidererai un giorno, o pur un' ora per emendarti, e non so, se l'otterrai?

6. Ah, dilettissimo, da quanto pericolo ti potresti liberare, da quanta gran paura sottrarti, se presentemente

70 Libro Primo

fossi sempre timoroso, ed in sospetto della morte! Procura ora di vivere per tal modo, che al punto della morte abbi anzi da rallegrarti, che da temere. Impara ora a morire al mondo, acciocchè allora incominci a vivere con Cristo. Apprendi ora a disprezzar tutto, perchè possi allora andare a Cristo liberamente. Gastiga ora il tuo corpo colla penitenza, affinchè allora possi

avere una piena confidenza.

7. Ah stolto, perchè ti lusinghi di vivere lungo tempo, mentre quì non hai nè pur un giorno di sicuro? Oh quanti s'ingannarono, e furono tolti di vita senza pensarlo! Quante volte hai udito dire, che quegli cadde trafitto di coltello, quell'altro annegossi, un altro precipitando dall'alto si fiaccò il collo, questi mangiando rimase freddo, quegli giuocando cessò di vivere: che altri perirono di fuoco, altri diferro, altri di peste, altri per assassinamento! E così la morte è il fine di tutti gli uomini, e la loro vita trapassa subito come l'ombra.

8. Chi si ricorderà di te dopo la morte? E chi pregherà il Signore per te? Fa, fa ora, mio dilettissimo, quanto di bene tu puoi fare: perchè non sai quando morrai, ed ignori ancora quel

che ti avverrà dopo la morte. Mentrechè bai tempo, radunati ricchezze, che mai non periscano. Non pensare ad altro, fuor che alla tua salvezza; e bada solo alle cose di Dio. Fatti al presente degli amici, onorando i Santi di Dio, ed imitando le loro virtù; acciocchè quando verrai a mancare in questa vita, essi ti accolgano negli eterni tabernacoli.

9. Diportati come viandante forestiere sopra la terra, al qual nulla s'appartiene dei negozi del mondo. Conserva il cuor libero, e sollevato a Dio
perebè tu non bai quì città permanente.
Colassù indirizza ogni giorno i tuoi
prieghi e sospiri accompagnati da lagrime, affinchè l'anima tua dopo la
morte del corpo meriti di passare felicemente al Signore. Così sia.

### CAPO XXIV.

Del Giudizio, e delle pene dei Peccatori.

1. Considera in tutte le cose il fine, e come dovrai esser costituito avanti ad un Giudice severo, cui nulla è occulto; che non si placa con doni: nè ammette scuse, ma giudicherà secondo la giustizia. O peccatore infelicissimo ed insensato: che risponderai a Dio, il qual sa tutti i tuoi falli, tu, che alle

to? Deh perchè non ti provvedi pel giorno del Giudizio, quando niun potrà essere scusato, nè difeso da altri, ma ognuno avrà molto da fare per sè medesimo? Or è fruttuosa la tua fatica, accettevole il pianto, il gemito esaudibile, soddisfattorio il dolore, e purgativo.

2. Ha un grande e salutevole purgatorio in questo mondo l'uomo paziente; il quale ricevendo le ingiurie, più si duole dell'altrui malizia, che dell' oltraggio fatto a sè stesso! il quale di buon animo prega Iddio pei suoi avversari, e rimette loro di cuore le offese; il quale non è tardo a chieder perdono agli altri, ed è più pronto alla compassione, che all'ira; il quale spesso fa violenza a sè medesimo, e si sforza di soggiogare intieramente la carne allo spirito. Meglio è purgare ora i peccati e troncare i vizj, che lasciarli per esser espiati nell'altra vita. Veramente c'inganniamo da noi stessi per l'amore disordinato, che portiam alla nostra carne.

3. Che altro avrà quel fuoco a divorare, se non i tuoi peccati? Quanto più ora la perdoni a te stesso, e compiaci alla carne, tanto più acerba ne pagherai poi la pena, e maggior materia ti riserbi da ardere. Nelle cose in cui l'uomo peccò, sarà in esse più gravemente par nito. Ivi gli accidiosi saranno trafitti da pungoli ardenti, e i golosi martoriati da fame e sete crudelissima. Ivi gl'impudichi, e gli amanti dei piaceri verran sommersi nella pece bollente, e nel fetido zolfo: e quai cani arrabbiati urleranno gl'invidiosi per l'eccesso del dolore.

4. Non vi sara vizio, che non abbia il suo tormento particolare. Là i superbi si vedranno ricolmi d'ogni confusione, e gli avari oppressi da un'estrema miseria. Là un'ora di pena si sperimentera più tormentosa, che qui roo anni di asprissima penitenza. Là nessuna requie trovasi pei dannati, nessuna consolazione: quì almeno si cessa talora dalle fatiche, e godesi dei conforti degli Amici. Sii dunque ora sollecito e dolente pei tuoi peccati, acciocchè nel giorno del Giudizio sii sicuro coi Beati.

5. Perocchè allora i Giusti staranno con gran costanza a fronte di coloro, che gli angustiarono e depressero. Allora sederà a fare da Giudice chi ora si sottomette umilmente a'giudizi degli uomini. Allora il povero e l'umile avrà gran fiducia, e da ogni banda il superbo incontrerà spavento. Allora si conoscerà essere stato savio in questo mondo quegli, che imparò ad essere stolto e

disprezzato per amore di Cristo. Allora piacerà ogni tribolazione sofferta pazientemente, e ad ogni scellerato sarà turata la bocca. Allora l'uomo divoto si rallegrerà, ed il libertino rattristerassi. Allora la carne mortificata gioirà più, che se fosse stata sempre nudrita nelle delizie. Allora sfavillerà di luce l'abito grossolano! e la veste sottile e trasparente diventerà tenebrosa. Al-Lora più loderassi il povero tugurio. che l'indorato palazzo. Allora più gioverà la costante pazienza, che tutta la mondana potenza. Allora verrà più esaltata la semplice ubbidienza, che ogni astuzia del secolo.

6. Allora darà più contento la pura e buona coscienza, che qualunque dotta filosofia. Allora più peserà nella bilancia divina il dispregio delle ricchezze, che tutt' i tesori degli uomini. Allora sentirai maggior consolazione nel ricordarti dell'orazione divota, che del dilicato desinare. Allora più goderai dell'osservato silenzio, che della lunga conversazione. Allora le buone opere varranno più, che molte belle parole. Allora ti piacerà più la vita austera, e la rigida penitenza, che qualsivo-

glia terreno diletto.

7. Impara dunque adesso a patire nel

25

poco, perche possi dappoi andare esente dai patimenti più gravi. Fa prima in questo mondo la prova di quel, che tu sappi tollerare nell'altro. Se al presente non sei capace di sopportar tanto poco, come mai potrai soffrire i tormenti eterni? Se ora una leggiera incomodità ti rende così impaziente, che farà allora il fuoco dell'Inferno? Sì veramente, tu non puoi aver due contenti: godera qui dei diletti del mondo, e poi regnare in Cielo con Gristo.

8. Se fino al giorno d'oggi fossi sempre vissuto in onori e piaceri, a che tutto ciò t'avrebbe giovato, se t'avvenisse di morire in questo punto? Tutte le cose dunque son vanità, salvo che amare Iddio, ed a lui solo servire. Imperciocchè chi ama Dio di tutto cuore, non teme nè morte, nè supplizi, nè Giudizio, nè Inferno: attesochè il perfette amore dà un accesso sicuro a Dio. Chi poi tuttavia si compiace di peccare, non è maraviglia, che paventi la morte ed il Giudizio. Pure è bene, che se l'amore non ti ritrae per anche dal male, te ne zittagga almeno il timor dell'Inferno. Chi pospone però al timor dell'Inferno quello di Dio, non potrà lungo tempo persistere nel bene: ma cadrà assai presto nei lacci del Demonio.



Sforziamoci d'emendare con profitto gli errori della vita nostra.

#### CA'PO XXV.

Della fervente emendazione di tutta la nostra vita.

1. SII vigilante ed esatto nel servizio di Dio, e pensa spesso a che fine sei venuto alla Religione, e perchè abbandonasti il secolo. Non è forse, acciocchè tu vivessi a Dio, e divenissi uomo spirituale? Accenditi dunque alla perfezione, perchè in breve riceverai la mercede delle tue fatiche: nè allora appresso di te avrà più luogo il

77

timore o il dolore. Adesso faticherai un poco, e poi troverai gran riposo, anzi allegrezza perpetua. Se fedele e fervente ti conserverai nell'operar bene, Dio senza dubbio sarà fedele e generoso nel ricompensarti. Tu dei aver buona speranza di giugnere al premio: ma non bisogna, che te ne credi sicuro, acciocchè non divenghi pigro, o superbo-

2. Fù già uno, che per ansietà di spirito spesso fluttuava tra la speranza e il timore, e trovatosi una volta oppresso da tristezza, andò in Chiesa a gittarsi innanzi ad un altare per far orazione, e così dentro di sè la discorreva: Oh s'io sapessi d'aver a perseverar fino al fine! E tosto udì internamente la risposta divina: Che cosa, se ciò sapessi, che cosa vorresti tu fare? Fa ora quel che vorresti far allora, e ne sarai pienamente sicuro. E da quel momento egli consolato e confortato si rimise al divino volere, e cessò l'affannosa agitazione. Nè più volle indagare curiosamente quel che avesse a succedergli nell'avvenire: ma applicossi sempre più a cercare qual fosse la volontà di Dio, e eid ch' è aggradevole agli occhi suoi, e perfetto, per incominciar e compiere qualunque oper ra buona.

3. Spera nel Signore, dice il Profeta, ed opera bene, e abiterai nella terra dei Viventi, e sarai pasciato delle sue ricabezze. La principal cosa, che distoglie molti dalla fervente emendazione, e dal profitto spirituale, è lo spavento della difficoltà, o sia la fatica del combattere. In effetto coloro principalmente si avanzano sopra gli altri nelle virtù, i quali con maggior ardore si sforzano di vincer quelle cose, che loro sono più moleste, e spiacevoli. Perciocchè l'uomo là più s'avanza, e merita grazia più copiosa, ove più vince se medesimo, e si mortifica nello spirito.

4. Ma non tutti hanno ugualmente delle passioni da mortificare, e da vincere. Contuttoció chi ha maggior zelo, ancorché sia soggetto a più passioni, avrà più valore per avanzarsi, che un altro ben morigerato, ma meno fervente nell'acquisto delle virtà. Due cose spezialmente giovano per una perferta emendazione: cioè il ritirarsi con violenza da quello, a che la corrotta natura è inclinata; e l'insistere con fervore a fare quel bene, del quale ciascuno ha più bisogno. Usa ru ancora maggiore studio, ad ischivare esuperar quei difetti, che più frequentemente ti spiacciono negli akti.

5. Prendi per tutto occasione di approfittarti: sicchè se tu vedi dei buoni esempj, o ne odi il racconto, t'invogli ad imitarli. Ma se osservassi alcuna cosa meritevole di riprensione, guardati dal farla: o se talvoka la facessi. procura tantosto d'emendartene. Sici come ru hai l'occhio aperto sopra gli altri, così gli altri vicendevolmente lo hanno sopra di te. Oh quanto è giòcondo e grato il vedere i nostri fratelli pieni di fervore e di pietà, ben costumati e disciplinati! Oh quanto è spiacevole e molesto il vederne altri, che vivendo disordinatamente non adempiono i doveri della lor vocazione! Oh quanto è dannoso il trascurare gli obblighi del proprio stato, e il voler fare per genio ciò che non ci viene imposto!

6. Ricordati della perfezion Religio sa, a cui ti obbligasti; e mettiti dinanzi agli occhì l'immagine del Crocifisso. Ben hai da vergognarrene mirando la vita di Gesù Cristo, attesochè tuttavia non ti sei molto studiato di conformarti a lui, quantunque per lungo tempo abbi tu battuta la via di Dio. Il Religioso, che attentamente e con divozione contempla la santissima vita e passion del Signore, troverà in essa con abbondanza tutto ciò

che gli è utile e necessario; nè vha d'uopo che fuori di Gesù cerchi altro di meglio. Oh, se Gesu Crocifisso venisse nel nostro cuore, come presto e a sufficienza saremmo da lui ammaestrati!

7. Il Religioso fervente sopporta con facilità, e piglia in bene tutto quel che gli vien comandato. Il Religioso tiepido e negligente prova afflizione sopra afflizione, e da ogni banda si sente angustiato, poich'è privo della consolazione interna, e gli è vietato di cercare l'esterna. Il Religioso, che vive senza disciplina, sta esposto a grave rovina. Colui, che cerca quello ch'è più largo e men faticoso, sarà sempre in angustie: poichè o l'una cosa, o l'altra gli dispiacerà.

8. Come mai fanno tanti altri Religiosi, che sotto assai stretta disciplina vivono ne'chiostri? Di rado escono, stan ritirati, mangiano poverissimamente, portano vesti grossolane, lavorano molto, poco parlano, vegliano assai, si levano di buon' ora, fanno lunghe orazioni, leggono con frequenza, e si mantengono ben disciplinati. Guarda i Certosini, i Cisterciensi, ed altri Monaci, e Monache di differenti Ordini, come si levano tutto le notti per cantare salmi al Signore. E però sarebbe vergogna, che tu fossi pigro in un impiego sì santo, laddove tanta moltitudine di Religiosi comincia ad onorare Iddio con voci digiubila.

9. Oh, se null'altro si avesse a fare: se non lodar colla bocca e con tutto: il cuore il nostro Signor Iddio! Oh. se mai non ti bisognasse mangiare. nè bere, nè dormire; ma potessi sempre dar lodi a Dio, e solamente attendere ad esercizi spirituali! Allora sì, ehe saresti assai più felice, che non sei adesso, mentre per qualsivoglia necessità servi alla carne. Buon per noi. che non vi fossero sì fatte necessità; ma solamente i ristori spirituali dell' anima, i quali (ahi!) troppo di rado gustiamo.

10. Quando l'uomo è giunto a tanto, che più non cerca la sua consolazione da veruna creatura, allora comincia per la prima volta a gustar perfettamente di Dio; allora pure sarà ben contento, comunque le cose accadano; allora nè si rallegrerà del molto, nè si rattristerà del poco: mas interamente con piena fiducia rassegnerassi in Dio, il quale gli è il tutto in tatte le cose, a cui per certo nulla vien: meno o muore: bensì le cose tutte:

\$1 Lib. Prime Cap. XXV: vivono in lui, ed a suo cenno tosto: abbidiscopo.

11, Ricordati sempre del fine, e elleil tempo perduto più non ritorna. Senza sollecitudine, e diligenza non: farai mai acquisto delle virtà. Se su 'incominci ad intiepidicti, comincierai a star male. Ma se ti darai al fervore, troverai gran pace, e più leggiera: proverzi la fatica, mediante la grazia. di Dio, e l'amore della virtù. L'ug. mo fervoroso e diligente è apparecchiato a tutto. Costa maggior faticail resistere ai vizi ed alle passioni, che non è il sudare nei faticosi esercizi del corpo. Chi non si guarda dai piccoli maneamenti, a poco a poco sdrucciola nei maggiori. Ti rallegrerai sempre la sera, ove abbi speso la giornata con frutto. Veglia sopra te stesso: te stesso incoraggia, ammonisci te stesso, e checchessia degli altri, non trascurare te stesso. Tanto sarà il profitto tuo, quanta sarà la violenza, che ti farai, Così sia.

Fine del Libro Prime

### DELL'IMITAZIONE

# DICRISTO

LIBRO II.

Ammonizioni conducenti alla vita interiore.



Le consolazioni tue lianno rallegrate

GAFO PRIMO.

Della conversazione interna.

I. Il Regno di Dio I dentro di voi, dice il Signore. Convertiti al Signore em futto il euor tuo, e lascia andare D 6

questo misero mondo; a l'anima tua troverà riposo. Impara a disprezzar le cose esteriori, e a darti tutto alle interne; e vedrai venire in te il Regno. di Dio. Imperocchè il Regno di Dio èpace e gaudio nello Spirito Santo, il che non si concede agli empj. A te verrà Gesù Cristo per farti sentire le sue consolazioni, se gli avrai apparecchiata dentro di te una abitazione. Tutta la sua gloria e bellezza è nel di dentro: e quivi ei si compiace. Visita egli spesso l'uomo interiore, dolcemente gliparla, soavemente lo consola, molta pace gli arreca, e assai mirabilmente si familiarizza con lui.

2. Sù dunque, anima fedele, prepara a questo Sposo il tuo cuore, affinchèsi degni divenire a te, e di abitare in te. Poichè così ei favella: Se aleuno mi ama, ouserverà le mie parole, ed il mio Padre amerà lui, e a lui ce ne verremo ed appo lui faremo dimora. Dà dunque ricetto a Cristo, e nega l'adito ad ogni altra cosa. Allorchè avrai Gesù Cristo tu sei ricco, ed ei solo ti basta. Ei ti provvederà in tutt'i tuoi bisogni, e veglierà fedelmente sopra tutt'i tuoi affari; onde non ti sia d'uopo di sperare negli uomini. Perciocchè gli uomini presto si mutano, e in un tratto man-

84

eano: ma Cristo vive in eterno, e co-

3. Non è da porre gran fiducia nell" uomo fragile e mortale, ancorchè ci sia utile e caro: ne dobbiamo molto. attristarci, se talora ci resista e contraddica. Coloro, che oggi sono per te, dimani possono esserti contro; e per converso: spesso muransi gli uomini come il vento. Poni in Dio tutta la fiducia; e sia egli l'unico oggetto del tuo timore, e dell'amor tuo. Risponderà egli per te, e ti farà quel: bene, che ti tornerà meglio. Tu non hai qui città permanente: covunque dimorerai, sei forestiere e pellegrino: nè mai avrai riposo, se intimamente non sarai unito a Cristo.

4, A che fine giri quà d'intorno gli sguardi, se questo non è il luogo del tuo riposo? Nel Cielo esser dee la tua abitazione, e tutte le cose terrene debbonsi rimirare come di passaggio. Esse passano tutte; e tu parimente passerai con loro. Guarda bene di non attaccarviti, acciocchè non resti preso, e perisca, Sia fisso il tuo pensiero nell' Altissimo; e la tua orazione s'indrizzi di continuo a Cristo. Se tu non sai contemplare le cose sublimi e celesti, fermati nella Passione del Salvatore, ed.

abita volentieri nelle sue sacre piaghe. Attesochè se con divozione ricorri alle piaghe, e stimmate preziose di Gesù, gran conforto proverai nelle tribolazioni: nè ti daranno gran pena i disprezzi, che ti vengan dagli uomini, e facilmente sopporterai le lor detrazioni.

5. Cristo fu anche vilipeso dagli uomini in questo mondo: e nell'estrema necessità fu abbandonato fra gli obbrobri dai suoi conoscenti ed amici. Cristo volle patire, ed esser disprezzato: e tu ardisci di lagnarti d'alcuno? Cristo ebbe i suoi avversari, ed i suoi detrattori: e tu pretendi che tutti ti sieno amici, e benefattori? Come la tua pazienza meritera d'esser coronata, se non ti avverra nulla di sinistro? Se non vuoi tollerare veruna contrarietà, come sarai amico di Cristo? Soffri con Cristo, e per amore di Cristo, se vuoi regnar con Cristo.

6. Se per una volta sola tu fossi entrato perfettamente nel cuor di Gesù, ed avessi gustato alcun poco dell'ardente amor suo, non ti cureresti allora del proprio tuo comodo o incomodo, ma anzi godresti degli oltraggi ricevuti: perciocchè l'amor di Gesù induce l'uomo a disprezzar sè medesimo. L'amante di Gesù, e della verità,

e chi è veramente uomo interiore, elibero dalle affezioni disordinare, puòs facilmente volgersi a Dio, levarsi inispirito sopra sè stesso, e riposare nel godimento del suo amato.

7. Chi giudica di tutte le cose quali seno in se medesime, non quali si dicono, o si stimano, questi è veramente savio, ed ammaestrato più da Dio. che dagli uomini. Chi sa camminar per le vie interiori, e poco apprezzare ciò che si passa al di fuori, non cerca luoghi, nè aspetta tempi per applicarsi agli esercizi di divozione. L'uomo. che attende alla vita interiore, presto si raccoglie: perchè non si abbandona. mai tutto alle-cure esteriori. Non gli pregiudica l'esterna fatica, o l'occupazione talor necessaria: ma sa accomodarsi alle cose secondochè avvengono. Chi è ben disposto e regolato al didentro, non bada a ciò che v'ha di maraviglioso o perverso nelle azioni degli uomini. Tanto s'inviluppa l'uomo e si distrae, quanto di affari si. tica addosso.

8. Se tu avessi il cuor retto, e fossi ben purificato, tutte le cose riuscirebbero in tuo vantaggio e profitto. Perciò-molte te ne dispiacciono, e benespesso ti conturbano, perchè tutravia: non sei interamente morto a te stesso, nè affatto libero d'ogni attacco terreno. Niente macchia, ed allaccia tanto il cuor umano, quanto l'amor impuro verso le creature. Se rifiuti le consolazioni esterne, potrai meditar le cosecelesti, e sovente giubilar dentro di te-

#### CAPO II.

# Dell'umile sommissione.

3. NON ti curar molto di chi ti sia: savorevole, o contrario: ma attendisolo, e bene, che Dio sia teco in ogni: tua operazione. Abbi la coscienza netta, e Dio ti saprà ben difendere. Perciocchè la malvagità di chicchessia nonpotrà nuocere a colui, che Dio vorrà ajutare. Se tu sai tacere e soffrire. drai senza dubbio il soccorso del Signore sopra di te. Egli conosce il tempo. e il modo di liberarti, e però a lui ti dei rassegnare. A Dio s'appartiene il porgerti ajuto, e liberarti da ogni confusione. Spesso giova molto, per meglio conservar l'umiltà, che gli altri sappiano i nostri difetti, e li riprendano.

2. Quando l'uomo s'umilia pe'suoifalli, allor facilmente placa gli altri, e gli altri fa star quieti. Spesse volte: con poco soddisfa a coloro, i quali son adirati contro di lui. Dio protegge, e libera l'umile: egli ama l'umile, e lo consola: all'umile esso s'abbassa: dona all'umile copiosa la grazia: e dopo la sua umiliazione lo solleva alla gloria. Rivela pure i suoi segreti all'umile, e dolcemente l'attrae, e l'invita a sè. L'umile poi, anche in mezzo alla confusione, si trova in tranquillissima pace: perocchè si appoggia a Dio, e non al mondo. Non credere di aver fatto alcun progresso nella virtù, se non vivi persuaso di

#### CAPO IIL

essere a tutti inferiore.

# Dell'Umo dabbene e pacifico.

1. STabilisci in te prima la pace: ed allora porrai rappacificar gli altri. L'uomo pacifico è più utile, che lo scienziato. L'uomo alterato prende in mala parte anche il bene, e con facilità crede il male. L'uomo probo, e di naturale tranquillo tutte le cose rivolta in bene. Chi è stabilito nella pace, non sospetta d'alcuno. Ma chi è sconzento od iracondo, vien agitato da diversi sospetti: e nè esso sta quieto.

ne lascia quel che dir non dovrebbe, e rralascia quello che più gli conver-

rebbe fare. Osserva quanto gli altri a fare son tenuti, e trascura quello, a cui egli è tenuto. Comincia tu dunque ad esercitar lo zelo sopra te stesso, ed allora potrai con giustizia ze-

lare pure del tuo prossimo.

Tu sai bene scusare e colorire le tue azioni: e poi non vuoi ammetter le scuse altrui. Sarebbe più giusto, che accusassi te stesso, e scusassi il tuo fratello. Se vuoi esser sopportato, sopporta anche tu gli altri. Rifferti quanto sei tuttavia lontano dalla vera carità ed umiltà; la quale non sa adirarsi, o corrucciarsi, se non contra di sè. Non è gran cosa il convivere co' buoni mansueti: perchè ciò naturalmente piace a tutti, e ciascuno sta volontieri in pace, e più ama coloro, che sono del suo medesimo sentimento. Ma il saper vivere pacificamente con quei che son oscinati e perversi. o indisciplinati, o a noi contrari, è grazia grande, e virtù maschia, che non si può abbastanza lodare.

3. V'hanno taluni, i quali hanno pace con sè medesimi, e la conservano eziandio cogli altri. E v'hanno di quelli, che non hanno essi pace, nè lasciano gli altri in pace: costoro son nojosi ad altrui, ma sempre più lo sono a sè medesimi. Ed avvene di quelli, che mantengono in pace sè stessi, e si studiano di rimenare gli altri alla pace. E pure ogni nostra pace in questa misera vita dee piuttosto porsi nell'umile sofferenza, che in non provare alcuna contrarietà. Chi meglio sa patire, possederà maggior pace. Questi è vineitor di sè stesso, e signore dei mondo; ansico di Cristo, ed crede del Ciclo.

### CAPO IV.

Della parità di enore, e della semplicità d'intenzione.

DUE sono le ale, con le quali de la semplicità, e la purità. La semplicità esser dee nell'intenzione, la purità nell'affezione. La semplicità si fissa in Dio; la purità l'abbraccia, e lo gode. Niuna opera buona ti darà impaccio, se interiormente sarai libero da ogni affetto disordinato. Se tu non si proponi, nè cerchi altro che il beateplacito di Dio, e l'utilità del Prossimo, goderai la libertà interna. Se il tuo cuore fosse retto, ogni creatura tia

servirebbe allora di specchio per regolar la tua vita, e di libro per apprendervi una santa dottrina. Non v'ha creatura così piccola e vile, che non

ci rappresenti la bontà di Dio.

2. Se tu fossi interiormente buono e puro, vedresti allora tutte le cose senza ostacolo, e perfettamente le capiresti. Un cuor puro penetra il Cielo, e l'Inserno. Qual è ciascun dentro di sè, tali sono i giudizi, ch'egli forma degli oggetti di fuori. Se nel mondo si trova allegrezza, per certo la possiede l'uomo di cuor puro. E se in alcun luogo v'è tribolazione ed affanno, ciò meglio d'ogni altro si conosce dalla mala coscienza. Siccome il ferro messo nel fuoco perde la ruggine, e divien tutto rovente; così l'uomo, che si converte interamente a Dio, depone ogni pigrizia, e si trasforma in uomo nuovo.

3. Quando l'uomo comincia ad intiepidirsi, si sgomenta allora ad ogni piccola fatica, e di buona voglia riceve le consolazioni esteriori. Ma quando comincia a vincersi perfettamente, ed a camminar, con coraggio nella via di Dio, allora reputa leggiero tutto ciò che prima gli riusciva pesante.



Cenoscendo me stesso conoscerò Voi,
Iddio mio.

#### CAPO V.

### Della considerazione di sè stesso.

noi stessi, perchè spesse volte ci manca la grazia, ed il discernimento. Poco lume in noi si trova; e questo poco lo perdiam presto per negligenza. Spesse volte ancora non ci accorgiamo quanto interiormente siam ciechi. Sovente operiamo male; e il peggio è, che lo scusiamo. Talora siam mossi da passione, e lo crediamo zelo.

96 Libro Secondo pente si leverd l'ira di Dio, e le lor opere saranno ridotte in niente, e i loro disegni svaniranno.

2. A chi ama non è disficile il gloriarsi nelle tribolazioni: perciocche il gloriarsi in tal guisa, è un gloriarsi nella Croce del Signore. Poco dura la gloria che si dà e si riceve dagli uomini. La gloria mondana va sempre accom-. pagnata dalla tristezza. La gloria de' buoni risiede nelle lor coscienze, e non nella bocca degli uomini. Il contento dei Giusti viene da Dio, e in Dio si trova; ed il lor gaudio è nella verità, Chi desidera la gloria vera ed eterna. non si cura della temporale. E chiva in traccia della temporale, o non la sprezza con tutto l'animo, resta convinto di amar meno la celeste. Chi non si prende pensiero nè di lodi, nè di biasimi, possiede gran tranquillità di cuore.

3. Facilmente sarà contento e pacifico colui, che ha la coscienza monda. Non sei tu più santo, per esser lodato; nè più abbietto, per essere biasimato. Tu sei quello che sei: nè per le lodi umane puoi divenir maggiore di quel che Dio sa, che tu sei. Se rifletti a ciò che sei dentro di te, non ti curerai di ciò che gli uomini dican di te. Vedi l'uomo quel che appar al di fuori. ma Dio vede quel ch'è nascosto nel cuore. L'uomo considera le azioni, ma Dio esamina le intenzioni. Operar sempre bene, ed aver poca stima di sè, è indizio d'anima umile. Il non voler consolazioni da veruna creatura, è segno di gran purità, e fiducia interna.

4. Chi non cerca in suo favore alcuna esterna testimonianza, dà a conoscere d'essersi totalmente abbandonato a Dio. Attesochè non quegli, che
si loda da si medesimo (dice S. Paolo)
merita di essere commendato; ma bensì
quegli, che vien lodato da Dio. Camminare con Dio interiormente, e non esser ritenuto al di fuori da alcun'affezione, è lo stato dell'uomo spirituale.

#### CAPO VII.

# Dell'amore a Gesù sopra tutte le cose.

1. Beato chi intende, che cosa sia amare Gesù, e disprezzar sè medesimo per amor di Gesù. Bisogna lasciar per questo amico ogni altro amico: perchè Gesù vuol' essere amato solo sopra tutte le cose. L'amore della creatura è fallace ed instabile: l'amor di Gesù è fedele e durabile. Chi alla creatura si appoggia, cadrà con essa,

ch'è labile: chi abbraccia Gesù, starà saldo per sempre. Ama, e tienti per amico colui, il quale voltandoti tutti le spalle, non ti abbandonerà, nè permetterà, che tu nel tuo fine perisca. Vogli, o non vogli, bisogna che una volta tu sii separato da tutte le cose,

2. Attienti a Gesù in vita ed in morte, e riposati sulla fede di lui, il quale ove ogni altro ti mancasse, può solo soccorrerti. Il tuo amato è di tal' indole, che non vuol ammetter compagnia. ma vuol posseder egli solo il tuo cuore, e sedervi come re nel proprio trono. Se tu sapessi ben escluder da te qualunque creatura, Gesù volontieri verrebbe ad abitare con te. Troverai quasi tutta perduta quella confidenza. che fuor di Gesà riporrai negli uomini. Non ti confidare, nè ti appoggiar sopra una canna agitata dal vento: perchè ogni canna è fieno, ed ogni sua sloria sadrà a terra; come il fiore del fieno.

3. Rimarrai tosto deluso, se ti fermerai solamente all'esterna apparenza degli uomini. Perocchè se in altri, che in Gesù, cerchi il tuo conforto e guadagno, il più delle volte ne proverai detrimento. Se cerchi Gesù in tutte le cose, sì, che Gesù troverai. Se poi cerchi te stesso, troverai ancote stesso, ma per tua rovina. Attesochè l'uomo, se non cerca Gesù, muoce a sè medesimo più di quel che gli possano nuocerè tutto il mondo, e tutt'i suoi nemici.

### CAPO VIII.

Dell'amicizia familiare con Gesù.

1. Quando Gesù è presente, tutto va bene, e nulla sembra difficile. Ma quando Gesù è assente, tutto diviene gravoso. Quando Gesù non parla dentro di noi, ogni consolazion è di poco momento. Ma se Gesù dice una sola parola, somma è la consolazion

che si prova.

Forse Maria Maddalena non si levo tosto dal luogo, ove piangeva, quando Marta le disse: E qui il Maestro, è ti vbiama? Felice quell'ora, in cui Gesù ci chiama, per farci passare dalle lagrime al gaudio dello spirito. Quanto sei arido e duro senza Gesù! Quanto insensaro e vano, se brami alcuna co-sa fuor di Gesù! Non è questo forse maggior danno, che se tu perdessi il mondo tutto?

2. Ghe ti può dare il mondo senza Gesù? L'esser senza Gesù, è inferno insopportabile: e l'esser con Gesù, è dolce Paradiso. Se teco sarà Gesù, nessun nemico ti potrà nuocere. Chi trova Gesù, trova un tesoro di bene; anzi un bene, ch'è sopra ogni bene. E chi perde Gesù, perde pur troppo, ed ancor più che se perdesse tutto il mondo. Poverissimo è chi vive senza Gesù; e ricchissimo chi se la passa ben con Gesù.

2. Grand'arte è saper conversare con Gesù; e saper ritenere Gesù, è gran prudenza. Sii umile, e pacifico; e Gesù sarà teco. Sii divoto, e quieto; e teco si fermerà Gesù. Puoi presto porre in fuga Gesù, e perdere la sua grazia. se vorrai correr dietro alle cose esteriori. E se l'avrai discacciato e perduto, a chi ricorrerai allora, e chi cercherai per amico? Senza amico tu non puoi viver contento: e se Gesù non ti sarà amico sopra tutti gli amici, ti troverai in somma tristezza e desolazione. Stoltamente adunque tu operi se in alcun altro riponi la tua fiducia. o la tua contentezza. Si dee piuttosto eleggere d'aver tutto il mondo contrario, che Gesù sdegnato. Sia perciò fra tutti quelli, che ti son cari, solo Gesù il tuo amico speciale.

4. Si amino tutti per Gesù; ma Gesù

si ami per sè medesimo. Gesù Cristo

101

solo è degno d'esser amato con singolar dilezione: perchè tratutti gli amici egli solo è buono e fedele. Per lui, ed in lui ti sieno cari tanto gli amici, quanto i nemici : e per essi tutti dei pregarlo, acciocchè tutti lo conoscano ed amino. Non desiderar mai d'esser lodato od amato con singolarità: perciocchè questo conviene a Dio solo, il quale non ba altro simile a sè. Nè volere, che alcuno abbia il cuore occupato di te, nè che tu sii occupato nell'amore di altri: ma Gesù solo sia in te, ed in ciascun uomo dabbene.

5. Sii puro e libero interiormente, senza imbarazzo di veruna creatura. Bisogna, che ti spogli affatto d'ogni affezione, e che porti a Dio un cuor mondo, se vuoi attendere a lui, gustare quanto soave sia il Signore. E in vero non giugnerai a tanto, se non sarai prevenuto e tratto a sè dalla sua grazia: onde esclusa e licenziata ogni cosa terrena, sii unito a lui solo con solo. Imperocchè quando la grazia di Dio viene in soccorso dell'uomo, allora egli è capace di far tutto. E quan-.do essa ne parte, resterà povero e de-·bole, e quasi solamente abbandonato a'flagelli. In questo stato egli non dee abbattersi, nè disperare, ma di buon animo rassegnarsi alla volontà divina, e sopportare la gloria di Gesù Cristo tutto ciò che gli sopravvenga: attesochè dopo il verno succede la stare, dopo la notte ritorna il giorno, e da pe la tempesta viene la serenità.

#### CAPO IX.

Della privazione d'agni sallievo.

1. NOn è difficile il disprezzare le consolazioni degli uomini, quando si hanno quelle di Dio. E' bensì cosa grande, anzi grandissima, il poter vivere senza conforto sì umano, come divino; e per onor di Dio voler soffrire in pace la desolazione del cuore, ed in nulla cercare sè stesso, nè riguardare al merito proprio. Che gran fatto, è se nel visitarti la grazia tu sii lieto e divoto? Questo è un tempo, che tutti desiderano. Assai agiatamente cavalca chi è portato dalla grazia divina. E qual maraviglia, che non senta il peso dei travagli colui, che viene sostenuto dall' Onnipotente, e guidato dal Condottiere sovrano?

2. Noi siamo contenti d'aver qualche oggetto, che ci consoli, e con

103

difficoltà l'uomo si spoglia di sè medesimo. Il santo martire Lorenzo trion. fò del secolo, e insieme dell'affetto verso il suo Prelato: mercecche disprezzo quanto pareva dilettevole nel mondo; e per amor di Gesù soffrì con pazienza, che gli venisse ancor tolto Sisto sommo Sacerdote di Dio, cui egli teneramente amava. Superò dunque con l'amor del Creatore l'amor alla creatura, e preferì all'umana consolazione il divin beneplacito. Così tu ancora apprendi a lasciar per amore di Dio l'amico più caro e necessario; nè ti attristare, ove da esso amico tu fossi abbandonato: ben sapendo, che alla per fine tutti dobbiam separarci l'uno dall'altro.

3. Bisogna, che l'uomo combatta molto e lungamente dentro di sè, prima che sappia vincersi appieno, e volgere tutto il suo affetto verso Dio. Quando l'uomo s'appoggia sopra sè stesso, con facilità trascorre alle consolazioni umane. Ma chi ama davvero Gesù Cristo, e si studia d'imitarne le virtù, non s'abbandona alle consolazioni, nè cerca tali dolcezze sensibili: ma piuttosto gli piace di venir esercitato con aspre prove, e di sostenere dure fatiche per amor di Cristo.

4. Quando dunque ti è data da Dio

Libro Secondo una consolazione spirituale, ricevila con rendimento di grazie: ma sappi, ch'essa è dono di Dio, e non ricompensa del tuo merito. Non te ne insuperbire. non te ne rallegrar fuor di modo, nè veramente presumerne: ma anzi quel dono ti renda più umile, più circospetto, e più timoroso in tutte le tue azioni; attesochè passerà quell'ora, e la tentazione le succederà. Allorchè ti sarà tolta la consolazione, non ti perder tosto d'aninio; bensì con umiltà e pazienza attendi altra visita dal Cielo: poichè Dio può ben ridonarti consolazione maggiore. Questa non è cosa nuova, nè fuor d'ordine a quelli che hanno pratica delle vie del Signore: perocchè spesso tali vicende si osservarono ne gran Santi, e negli antichi Profeti.

5. Laonde uno d'essi essendogli presente la grazia, diceva: lo dissi nella mia prosperità, non sarà mosso in eterno. Ritiratasi poi la grazia, egli soggiunge quel che in sè aveva sperimentato, con dire: Volgesti da me, o Dio, la tua faccia, e ne restai conturbato. Non dispera però tra queste vicende, ma con maggior istanza prega il Signore, ed esclama: A te, Signore, alzerò la mia voce: ed al mio Dio indirizzerà le preghiere.

Finalmente raccogli il frutto della sua orazione, ed attesta d'essere stato esaudito, dicendo: Il Signore m'ascoltò, ed ebbe misericordia di me: Il Signore si è fatto mio ajutatore. Ma in che? Hai rivolto, egli soggiunge, in allegrezza il mio pianto; e m'bai ricolmo di giubbilo. Se così è stato praticato coi gran Santi, noi, che siamo deboli e meschini, non dobbiamo perderci di coraggio, se talora ci sentiamo ferventi, talora freddi; perchè lo spirito viene e si parte, come vuole e gli piace. Onde il santo Giobbe dice: Tu visiti l'uomo di buon mattino, ed incontanente lo metti alla pruova.

6. Sopra di che dunque posso io fondare le mie speranze, ed in chi debbo riporre la mia fiducia, se non nella sola gran misericordia di Dio, e nella sola aspettazione della grazia celeste? Imperciocche od io abbia in mia compagnia uomini dabbene, confratelli divoti, amici fedeli, o legga libri santi, e bei trattati di pietà; o ascolti dolci. cantici, ed inni, tutte queste cose poco mi giovano, poco mi gustano, quando mi trovo abbandonato dalla grazia, e lasciato nella mia miseria. In tal caso non v'è miglior rimedio quanto la pazienza, e l'annegazione della

propria volontà, rassegnandola a quella di Dio.

7. Non conobbi mai persona tanto religiosa e divota, a cui qualche volta non sia stata sottratta la grazia, o che non abbia sentito sminuirsi il fervore. Niuno de Santi fu sì altamente rapito ed illuminato, che a prima, o dopo non sia stato tentato. Perciocchè non è degno dell' alta contemplazione di Dio chi non è esercitato in sostenere qualche tribolazione per Dio. Così la tentazion che precede, suol esser foriera della consolazion che la segue: attesochè la consolazione celeste vien promessa solamente a quelli, che furono provati colle tentazioni. A chi vincerà, dice il Signore, darò a man-Tiare dell' albero della vita.

8. Dissi appunto la consolazione divina, acciocchè l'uomo sia più robusto, a sopportare le avversità. Indi segue la tentazione, perch'egli nella prosperità non s' insuperbisca. Il Demonio non dorme, nè la carne è per ancomorta. Perciò non cessare di apparecchiarti alla battaglia: giacchè a destra ed a sinistra hai de' nemici, che mai

non posano.



Rendere grazie all' eterno Padre per Gesù Cristo.

#### CAPO X.

# Della gratitudine per Grazia divina.

do nato per la fatica? Disponiti anzi alla pazienza, che alle consolazioni; e piuttosto a portare la Croce, che a wivere lietamente. Chi è anche tra Secolari, il qual non ricevesse volentieri la consolazione e letizia spirituale, se la potesse sempre avere? Perciocchè le consolazioni dello spirito sorpassano ogni delizia del mondo, e ogni piacer

della carne. In fatto tutte le delizie del mondo o sono vane, o sozze. Ma quelle dello spirito sole sono gioconde ed oneste, siccome derivate dalle virtù, ed infuse da Dio nelle menti pure. Niuno però può sempre godere di queste consolazioni divine a suo piacimento; perchè il tempo della tentazione non tarda molto a ritornare.

2. Sono di grande ostacolo alle visite celesti la falsa libertà dello spirito, e la troppa fiducia di sè stesso. Fa bene Iddio, quando ci benefica colla grazia della consolazione: ma l'uomo fa male non attribuendo il tutto a Dio con umili ringraziamenti. E di quì è, che non possono venire in noi i doni della grazia: perchè siamo ingrati al Donatore, nè rifondiamo tutto al fonte, da cui hanno origine. Imperciocchè chi è riconoscente quanto si conviene per le grazie ricevute; merita sempre nuova grazia: e verrà sottratto al superbo ciò che suol darsi all'umile.

3. Io per me non bramo la consolazione, che mi toglie la compunzione, nè aspiro a quella contemplazione, che porta alla superbia. Per certo non è santo tutto ciò ch'è sublime, nè buono tutto ciò ch'è dolce, nè puro

tutto ciò che si desidera, nè grato a Dio tutto ciò ch'è a noi caro. Volontieri accetto la grazia, per la quale io possa divenir sempre più umile, più timorato, e più disposto ad abbandonare me stesso. Colui, ch'è ammaestrato pel dono della grazia, e fatto esperto col castigo della sottrazione di essa. non oserà mai d'arrogarsi nulla di buono, ma piuttosto si confesserà povero e nudo. Dà a Dio quel ch'è di Dio, ed attribuisci a te quel ch'è tuo, cioè rendi grazie a Dio per la sua grazia, ed a te solo attribuisci il peccato: riconoscendo che ti è dovuta la pena, che ad esso corrisponde.

4. Mettiti sempre nel luogo più basso, e sarai sollevato al più alto: perocchè il più alto si appoggia sopra il più basso. I maggiori Santi agli occhi di Dio, sono minimi agli occhi lor propri: e quanto più gloriosi risplendono, tanto

più umili sono dentro di sè.

Pieni di verità, e di gloria celeste, non sono vaghi di gloria vana;. Fondati e confermati in Dio, non possono per verun modo levarsi in superbia. E come essi a Dio riferiscono quanto di bene ricevettero, non cercano gloria l'uno dall'altro; ma voglion bensì quella gloria, che viene da Dio solo; e brama-

no, che Dio sia lodato in loro, ed in tutt' i Santi sopra tutte le cose; ed a questo sempre tendono i loro desiderj.

s. Sii dunque grato al Signore per ogni minima grazia; e sarai fatto degno di riceverne maggiori. Sia inoltre per te il minimo de'suoi doni come il massimo: ed il più comune come se fosse il più speciale. Se si riguarda la dignità del Donatore, niun dono parrà piccolo, o troppo vile: attesochè non può mai esser di poco momento ciò che si dona dal sommo Iddio. E ove pure ci desse pene e flagelli, ci debbono esser cari: mercecchè fa sempre per la nostra salvezza quanto egli permette, che ci avvenga. Chi desidera di conservare la grazia di Dio. sia grato per la grazia ricevuta; paziente per quella, che gli fu tolta; preghi, perch'essa ritorni; viva cauto ed umile, perchè più non la perda.

#### CAPO XI.

Dei Pochi amanti della Croce di Gesù.

1. Molti ha ora Gesù, che amano il suo regno celeste: ma pochi, che portino la sua Groce. Molti vi sono che desiderano la consolazione: ma pochi

111

la tribolazione. Molti compagni egli trova di mensa: ma pochi d'astinenza. Tutti bramano godere con lui: ma pochi vogliono soffrire qualche cosa per lui. Molti seguono Gesù fino allo spartire del pane: ma pochi fino a bere il Calice della Passione. Molti venerano i suoi miracoli, ma pochi gli vanno dietro nell'ignominia della Croce. Molti amano Gesù fino a tanto che loro non avvengano avversità. Molti lo lodano e benedicono, infinchè da esso ricevono delle consolazioni. Che se poi Gesù si nasconde, e per breve tempo gli abbandona, o si danno tosto a far de lamenti, o si abbattono fuor di modo.

2. Ma coloro, che amano Gesù per Gesù, e non per alcuna lor propria consolazione, tanto lo benedicono nelle tribolazioni ed angoscie, quanto nella somma consolazione. E sebben'egli non volesse mai dar loro veruno conforto, sempre però lo loderebbero, e sempre lo vorrebbero ringraziare.

3, Oh quanto è possente l'amore di Gesù, ove sia puro, e non misto con qualche interesse od amor proprio! Non istà forse bene il nome di mercenari a tutti quelli, che sempre cercano le consolazioni? Non ai di

112 Libro Secondo

forse a conoscere più amatori di sè, che di Cristo coloro, i quali sempre pensano a'loro comodi e vantaggi? Dove si troverà un uomo di tal perfezione, che voglia servire a Dio sen-

za mercede?

4. Di rado s'incontra alcuno cotanto spirituale, che siasi spogliato di tutto. Împerocche chi mai troverà il vero povero di spirito, e distaccato dall'affetto d'ogni cosa creata? Egli è di sì gran prezzo, che convien cercarlo da lontano, e sin negli ultimi consini della terra. Se l'uomo darà ai Poveri ogni sua sostanza, è tuttavia un niente. E se farà asprissima penitenza, questo ancora è poco. E se apprenderà tutte le scienze, n'è pure lontano. E se sarà fornito di gran virtù, e d'ardentissima divozione, gli manca eziandio molto; cioè una sola cosa, ch'è a lui sommamente necessaria. Qual è questa cosa? Che dopo aver tutto lasciato, lasci sè medesimo; ch'esca totalmente fuori di sè; e che nulla ritenga del suo amor proprio. E quando avrà fatto tuttociò che saprà di dover fare, riconosca di non aver fatto nulla.

otrebbe riputar grande : ma sinceramente confessi d'essere servo inutile,

113

secondoche dissé la Verità medesima: Quando fatte avrete tutte le cose, che vi sono comandate, dite: Noi siamo servi inutili. Allora sì, che potrà esser povero e nudo di spirito, e dire col Profeta: Derelitto e povero son iv. Nulladimeno niuno è più ricco, niuno più potente, niuno più libero di colui, che sa abbandonare sè stesso, e tutto, e porsi nell'infimo luogo.

#### CAPO XII.

Della via reale della santa Croce.

1. A Molti par duro questo parlare: Rinnega te stesso, prendi la tua Croce. e seguita Gesù. Ma assai più duro sarà l'udire quell'estreme parole: Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno. Perciocchè quei, che ora volontieri ascoltano ed eseguiscono il precetto di portare la Croce, non temeranno allora d'udire la sentenza dell'eterna condanna. Questo segno della Croce apparirà nel Cielo, quando il Signore verrà per giudicarci. Allora tutti i seguaci della Croce, che nella lor vita si rendettero conformi a Cristo erocifisso, si accosteranno a Cristo giudice con gran confidenza.

114 Libro Secondo

2. Dunque perchè temi d'addossarti quella Croce, per la quale si giunge al regno di Dio? Nella croce sta la selute: nella Croce la vita: nella Croce la difesa dai nemici: nella Croce l'infusione delle celesti dolcezze: nella Croce il gaudio dello spirito; nella Croce il compendio delle virtù; nella Croce la perfezione della santità. Non v'è per l'anima salvezza, nè speranza di vita eterna, se non nella Croce. Prendi dunque la Croce tua: e seguita Gesù, e giugnerai alla vita eterna. Egli andò innanzi portando sulle spalle la Groce, ed in quella è morto per te, a fine che tu pure porti la tua Croce, e ardentemente desideri di morire in essa. Perchè se morrai insieme con lui. con lui insieme ancor viverai. E se gli sarai compagno nella pena, gliel sarai altresì nella gloria.

3. Ecco, che il tutto consiste nel portare la Croce, e nel morire in essa; nè v'è altra via, che conduca alla vita, ed alla vera pace del cuore, se non quella della santa Croce, e della cotidiana mortificazione. Va dove vuoi, cerca quanto ti piacerà; e fuor della via della santa Croce non ne troverai altra più sublime al di sopra, nè più sicura al di sotto. Disponi ed

ordina tutte le cose secondo il tuo volere e giudizio; e troverai di dover sempre patir qualche affanno o spontaneamente, o tuo malgrado: e così sempre t'imbatterai nella Croce. Perocchè o sentirai dolori nel corpo, o soffrirai nell'anima afflizioni di spirito.

4. Sarai talora abbandonato da Dio. talora inquietato dagli uomini; e ciò che più è, spesse volte diverrai grave a te medesima. Nè pure per rimedia alcuno, o conforto potrai liberartene, o alleggerirtene: ma ti converrà sopportar pazientemente, finattanto che a Dio piacerà. Poiche Iddio vuole, che tu imparì a patir tribolazione senza consolazione, e che ti sottometta interamente a lui, e mediante la tribolazione tu divenga più umile. Niuno ha il cuore più penetrato dalla Passione di Cristo, che quegli, a cui sarà occorso di soffrire qualche cosa di simile. Sta dunque sempre apparecchiata la Croce, e ti aspetta in ogni angolo della terra. Non puoi sfuggirla ovunque correrai; perchè in ogni luogo porti te stesso, e ritroverai sempre te stesso. Volgi gli occhi al di sopra, volgili al di sotto, esci fuori di te, rientra in te, incontrerai in tutto la

#### 116 Libro Secondo

Croce; ed in ogni luogo t'è necessario usar pazienza, se vuoi aver la pace dell'anima, e meritare una corona

perpetua.

5. Se tu volontieri porti la Croce, essa porterà te, e ti condurrà al fine de'tuoi patimenti, ancorchè quaggiù non sarà. Se mal volontieri la porti, ti accresci il peso, e vieppiù ti aggravi, e ad ogni modo bisogna, che tu la porti. Se rigetti da te una Croce, ne troverai senza dubbio un'altra; e

forse anche più pesante.

6. Credi tu di schivare ciò che niun dei mortali potè sfuggire? Qual Santo fu mai nel mondo senza Croce, e senza tribolazioni? Neppur Gesù Cristo Signor nostro mentrechè visse fra noi, fu un'ora sola senza dolor di Passione. Bisognava, diss'egli, che Crista patisse, e risorgesse da morte; ed in tal guisa entrasse nella sua gloria. E come cerchi tu altra via, diversa della via regia, ch'è quella della santa Croce?

7. Tutta la vita di Gesù Cristo fu Croce e Martirio; e tu vai in traccia di riposo e di gaudio? Tu t'inganni, t'inganni, se altro cerchi che patir tribolazioni: perche tutta questa vita mortale è piena di miserie, e d'ogni intorno segnata di Croci. E quanto

più l'uomo s'avanzerà nello spirito, tanto più gravi Croci bene spesso vi troverà: poichè la pena del suo esilio cresce a misura dell'amore verso Dio.

8. Nulladimeno, in mezzo a tante afflizioni, egli non è senza alleggerimento di consolazione: mercecchè sente che grandissimo frutto se gli accresce per la sofferenza della sua Croce. In effetto mentre volontieri le si sottomette, ogni peso di tribolazione si cambia in fiducia di consolazione divina: e quanto la carne è più macerata per l'afflizione, tanto lo spirito si rende più gagliardo per la grazia interiore. Anzi alle volte dal desiderio della tribolazione ed avversità egli riceve tanto conforto per l'amor di conformarsi a Gesù crocifisso, che non vorrebbe esser mai senza dolore e tribolazione: ben persuaso d'esser tanto più accetto a Dio quanti più, e quanto maggiori travaglj avrà potuto soffrire per esso. Qu'esto però non frutto della virtù dell'uomo, ma bensì della grazia di Gesù Cristo: la qual può ed opera tante gran cose in una carne fragile, che per un fervore di spirito le fa intraprendere ed amare ciò, ch'essa naturalmente sempre abborrisce e fugge.

118 Libro Secondo

9. Non è connaturale all'uomo portare la Croce, castigare il suo corpo, è ridurlo in servitù; fuggire gli onori, tollerare volontieri gli affronti, avere in dispregio sè stesso, e bramare d'esser disprezzato; sostener con pazienza traversie e danni, e non desiderare in questo mondo alcuna prosperità. Se tu riguardi te stesso, non potrai da te far nulla di queste cose: ma se poi confidi nel Signore, ti verrà dal Cielo la fortezza, e si assoggetteranno al tuo impero il mondo, e la carne. Nè pur temerai il nemico infernale, se sarai armaro di fede, e segnato colla Croce di Cristo.

ro. Adatrati dunque, come buono e fedele servo di Gesù, a portar con coraggio la Croce del tuo Signore, che volle per amor tuo esservi confitto. Preparati a sostener molte avversità, e varj disagj in questa misera vita, perchè così ti accaderà ovunque sarai; e così in fatti sperimenterassi da te in qualunque parte viverai nascoso. Bisogna che tanto avvenga: non v'è altro rimedio per liberatti dall' afflizione dei mali, e di dulori, se non l'accomodarviti con pazienza. Bevi avidamente il Galiee del Signore, se desideri essere suo amico, ed aver parte con lui nel

suo regno. Lascia a Dio il pensiero delle consolazioni: ne disponga egli, come più gli piacerà. Ma quanto a te mettiti a sopportar le tribolazioni, e giudicarle come se fossero grandissime consolazioni. Perocchè i patimenti di questa vita non hanno alcuna proporzione colla gloria futura, che ci fanno meritare, ancorchè tu solo gli potessi soffrir tutti.

che i travagli ti riescano dolci, e ti piacciano per amor di Gesù Cristo, allora pensa che va bene per te, avendo trovato il Paradiso in terra. Ma finchè i patimenti ti spiacciono, e cerchi di evitarli, andrà male per te; e la tribolazione, che fuggi, ti seguirà

in ogni luogo.

12. Se ti risolvi a fare il tuo debito, cioè a patire per Cristo, e morir
a te stesso, ti sentirai presto migliorato, e troverai pace. Ancorchè tu
fossi rapito, come San Paolo, sino al
tenzo Cielo, non perciò sei sicuro di
non aver a tollerare alcun'avversità.
Io, disse Gesù, mostrerògli quanto per
la gloria del mio nome gli fia d'uopo soffrire. Il soffrire dunque à la tua parte, se vuoi amar Gesù, e servirlo perpermamente.

13. Oh volesse Iddio, che tu fossi degno di patir qualche cosa pel nome di Gesà! Quanto grande sarebbe la gloria riservata per te! Quanta allegrezza, che ne risulterebbe a tutt'i Santi di Dio! Quanta pure l'edificazion del Prossimo! Perciocchè tutti commendano la pazienza, e pochi nondimeno vogliono patire. Con ragione dovresti soffrir volontieri un poco per Cristo, veggendo che molti patiscono assai più per il mondo.

14. Abbi per costante, che ti conviene vivere morendo: e quanto più ciascuno muore a sè stesso, tanto più incomincia a vivere a Dio. Niuno è atto a comprender le cose celesti, ove non si sottometta a sopportar le avversità per amor di Gesù Cristo. Nulla v'ha di più accetto a Dio, nè di più giovevole a te in questo mondo, quanto è il patire per Cristo di buona voglia. E se fosse la scelta in man tua dovresti anzi eleggere di sostener delle traversie per Cristo, che di venire ricreato con molte consolazioni: poiche in tal guisa saresti al Salvatore più simile, e più conforme a tutt'i Santi. Che certo non consiste il merito nostro, e la perfezione del nostro stato in aver molte consolazioni e dolcezze Cap. XII.

121

spirituali; ma piuttosto in tollerare

molte gravezze e tribolazioni.

14. Se veramente vi fosse stata altra via migliore e più utile per la salvezza degli uomini, che quella del patire, senza dubbio Gesù Cristo ce l' avrebbe mostrata colle parole, e coll' esempio. Ma per contrario esorta egli apertamente sì i discepoli che lo seguivano, e sì tutti quelli che son vogliosi di seguirlo, a portare la Croce, dicendo loro: Se akuno mi vuol venir dietro, rinnegbi sè stesso, prenda la Croce sua, e seguiti me. Lette dunque e ben esaminate tutte le cose, sia questa la final conclusione: Che per mezzo di molte tribolazioni ch bisogna entrare nel regno di Dio.

Fine del Libro Secondo.

#### DELL'IMITAZIONE

# DI CRISTO

LIBRO III.

Della Consolazione interna -



Parla, o Signore, perchè il tuo servo ascolta.

CAPO PRIMO.

Del parlare interiore di Gristo all'anima fedele.

# IL FEDELE.

1. A Scolterò che cosa interiormente mi dica il Signor Iddio. Beata l'anima, la qual ascolta il Signore, che parla den-

tro di lei, e che dalla sua bocca riceve parole di consolazione. Beate le orecchie, che odono il dolce mormorio delle divine ispirazioni, e sono sorde ai susurri confusi di questo mondo. Beate certo le orecchie, che sentono non le voci risuonanti al di fuori, ma la Verità, che al di dentro ammaestra. Beati gli occhi, i quali chiusi sono alle cose esteriori, ed aperti per le interne. Beati coloro, che ben conoscono ciò che si passa dentro di essi, e per mezzo dei cotidiani esercizi di pietà procurano sempre più disporsi a capire gli arcani celesti. Beati coloro, che desiderano ardentemente d'attendere a Dio. e si disbrigano da ogn'impedimento del secolo. A tutto questo rifletti, anima mia, e chiudi le porte dei tuoi sensi, perchè tu possa udire che cosa il tuo Signor Iddio interiormente ti dica. Ecco quel che ti dice il tuo Diletto.

# IL SIGNORE.

2. Io sono la tua salute, e la tua pace, e la tua vita. Mantienti unita meco, e troverai la pace. Lascia andare tutte le cose transitorie, e cerca l'eterne. Che altro sono tutt'i beni temporali, se non inganni? E a che ti giovano le creature tutte, se tu sarai F 2 abbandonata dal Creatore? Rinunziando dunque ad ogni cosa, renditi accetta e fedele al tuo Creatore, affinchètu possa ottenere la vera beatitudine.

#### CAPO II.

Ghe la Verità parla internamente senza strepito di parole.

### IL FEDELE.

1. PArla, Signore, che il tuo servo ascolta: lo sono il tuo servo, dammi intendimento, acciocch'io comprenda le tue verità! rendi docile il mio cuore alle parole della tua bocca; la tua favella scorra in me come rugiada. Dicevano già i figliuoli d' Israele a Mosè: Parlaci tu, ed udiremo: ma non ci parli il Signore, che per avventura non moriamo. Io no, Signore, che non prego così, ma piuttosto col Profeta Samuele ti supplico umilmente, e con gran desiderio: Parla, Signore, che il tuo servo ascolta. Non mi parli Mosè, o alcun de' Profeti: bensì parlami tu, Signore Iddio, il quale ispiri ed illumini tutt'i Profeti: attesochè tu solo senza essi puoi istruirmi perfettamente, laddove essi senza te non mi saranno d'alcun giovamento. 2. Possono invero dar il suono alle parole; ma non danno lo spirito. Dicono delle belle cose: ma se tu taci, non infiammano il cuore. Insegnano la lettera: ma tu ne dichiari il senso. Annunziano i misteri: ma tu scuopri l'intelligenza di quel ch'è in essi nascoso. Pubblicano i tuoi comandi: ma tu ci ajuti ad eseguirli. Mostrano la strada: ma tu presti le forze per camminarvi. Operano solo esteriormente: ma tu ammaestri ed illumini i euori. Innaffiano al di fuori: ma tu doni la fecondità. Gridano colle parole: ma tu ne dai all'udito dell'anima l'intendimento.

3. Non mi parli dunque Mosè, ma parlami tu, Signore Dio mio, eterna Verità; acciocchè io forse non muoja, e non resti senza frutto, se solamente al di fuori sarò ammonito, e non acceso nell'interno; ed acciocchè io non venga condannato per avere udita, e non praticata la tua parola, per averla conosciuta, e non amata, per averla creduta, e non osservata. Parla dunque, Signore, che il tuo servo ascolta: perciocchè Tu bai parole di vita eterna. Parlami per dare all'anima mia qualche consolazione, e per emenda di tutta la mia vita: parlami per lode, gloria, ed onor tuo in perpetuo.

# CAPO, III.

Che le parole di Dio si debbono udire con umiltà, e che molti non le ponderano.

# IL SIGNORE.

parole soavissime, che sorpassano tutta la scienza dei Filosofi, e Savi di questo mondo. Le mie parole sono spipito, e vita: nè si hanno ad esaminare secondo il dettame de'sensi umani. Non si debbono far servire a vana compiacenza: ma udirsi in silenzio, e riceversi con ogni umiltà, e gran desiderio d'approfittarsene.

# IL FEDELE.

2. Ed io dissi: Beato è quegli, il qual' tu ammaestrerai, Signore, e gl'insegnerai la tua Legge, a fine di mitigargli l'amarezza dei giorni dell'avversità, enon lasciarlo desolato sopra la terra.

# IL SIGNORE.

3. Io, dice il Signore, ammaestrai da principio i Profeti, e non cesso anche ora di parlare a tutti gli uomini: ma molti sono sordi e duri alla mia

voce. La maggior parte ascolta più volontieri il mondo che Dio, e segue più facilmente gli appetiti della sua carne che il divino beneplacito. Promette il mondo beni temporali, e di poco valore, e vien servito con grande avidità: prometto io beni immensi, ed eternis e i cuori umani diventano pigri. Chi è colui, che mi serva ed ubbidisca in tutte le cose con tanta esattezza, con quanta si serve al mondo, ed ai Signori di esso? Vergognati o Sidone, dice il mare. E se ne chiedi la cagione, ascolta. Per l'acquisto di tenue prebenda si corre gran viaggio: per la via eterna molti appena una volta alzano un piè da terra. Si va in traccia di vile guadagno: per un soldo alle volte vergognosamente si litiga, non si teme di faticar giorno e notte per cosa vana, e per promessa da poco.

4. Ma, oh vergogna! per l'acquisto d'un bene immurabile, d'un guiderdone senza prezzo, dell'onor sommo, e della gloria che non ha fine, rincresce anche la più piccola fatica. Arrossisciti dunque, servo infingardo e querulo, per trovarsi, che gli uomini mondani corrono più veloci alla perdizione, che tu non vai alla vita.

Quelli si rallegrano più per la vanità, che non godi tu per la verità. Certo è, che le loro speranze van talora fallite: ma le mie promesse non ingannano veruno, nè lascio andar senza premio chi in me confida. Darò quel che promisi; adempirò quel che dissi, se però l'uomo persisterà fedele nell'amor mio sino alla fine. Io sono, che rimunero tutti i Buoni, ed esercito con aspre pruove tutti quei che si sono consacrati al mio servizio.

5. Scrivi le mie parole nel tuo cuore, e meditale attentamente: poichè nel tempo della tentazione ti saranno assai necessarie. Quello che non capisci, quando tu leggi, intenderai nel giorno che verrà a visitarti. In due maniere soglio visitare i miei Eletti: cioè colle tentazioni, e colle consolazioni. E fo loro ogni di due lezioni, l'una, riprendendo i loro vizi, l'altra, esortandoli a crescer nelle virtù. Chi ode le mie parole, e le disprezza, ha ben chi le giudicherà nell'ultimo giorno.

Orazione per implorare la grazia della divozione.

# IL FEDELE.

6. Signore Iddio mio, tu sei tutto il mio bene. E chi son io, che ardisça di parlare a te? Io sono il più povero de'minimi tuoi servi, ed un vil vermicciuolo; assai più povero e spregevole di quel che so, e che ardisco di dire. Ricordati nondimeno, Signore, ch'io son niente, niente ho, e niente posso. Tu solo sei buono, giusto, santo. Tu puoi tutto, dai tutto, riempi tutto, lasciando solamente vuoto il peccatore dei tuoi doni spe-Giali. Rammentati delle tue misericordie, e ricolma della tua grazia il mio cuore, tu che non soffri vuote e infeconde le opere della tua mano.

7. Come posso io diportarmi in questa misera vita, se la tua misericordia e grazia non mi darà conforto? Non mi voler nascondere la tua faccia; non mi voler differire la tua visita: non mi voler sottrarre la tua consolazione, acciocche l'anima mia non divenga nel tuo cospetto come terra senz' acqua. O Signore, insegnami a fare la tua vo-

F 5

130

lonta; insegnami a conversar degnamente, e con umiltà innanzi a te. Poichè tu sei la mia sapienza; tu, che mi conosci nella verità, e mi conoscesti prima che fosse il mondo, e prima ch' io fossi nato nel mondo.

#### CAPO IV.

Che si dee conversare alla presenza di Dio, in ispirito di verità, ed umiltà.

# IL SIGNORE.

1. Figlisolo cammina alla mia presenza nella verità, e la cercherai sempre nella semplicità del tuo cuore. Chi cammina innanzi a me nella verità, sarà difeso dagl'incontri cattivi; e la Verità lo libererà dai seduttori, e dalle maldicenze degl'iniqui. Se la Verità ti libererà, sarai veramente libero; e non ti prenderai fastidio, dei discorsi vani degli uomini.

# IL FEDELE.

2. Così è, Signore; fa di grazia, che quanto tu dici si adempia in me. La tua verità mi ammaestri. Essa mi custodisca e conservi infinch'io giunga a fine di salute: essa mi liberi da ogni affetto malvagio, ed amor disordina-

Cap. IV: 131 to: ecamminerò teco con gran libertà di cuore.

### IL SIGNORE.

S. Io t'insegnerò (io, che sono la Verità medesima) tutto ciò che è giusto, ed aggradevole agli ocebi miei. Pensa ai tuoi peccati con gran dispiacere e tristezza; e non ti riputar mai d'esser qualche cosa per le tue buone opere. Tu sei effettivamente peccatore, e soggetto ed inviluppato in molte passioni. Da per te sempre cammini al niente; presto cadi, presto sei vinto, presto ti conturbi, presto ti rilassi. Tu non hai nulla, onde ti possa gloriare; bensì hai molto, onde ti debba umiliare, mercecchè sei assai più fiacco di quel che tu puoi comprendere.

4. Di quanto dunque tu fais niente ti sembri di gran momento. Niente di grande, niente di prezzo ed ammirabile, niente degno di stima, niente sublime, niente in vero lodevole e desiderabile, se non ciò ch'è eterno. Ti piaccia sopra ogni cosa l'eterna Verità: sempre ti dispiaccia la tua somma viltà. Nulla vi sia, che tu tema, biasimi, e fugga tanto siccome i tuoi vizje peccati: i quali ti debbono dispiacere più, che qualunque gran perdita.

F 6

# 132 Libro Terzo

Alcuni non eamminano sinceramente alla mia presenza: ma guidati da una certa curiosità ed arroganza vogliono sapere i miei segreti, ed intendere i misteri alti di Dio, trascurando sè medesimi e la propria salute. Costoro spesso cadono in gravi tentazioni e peccati, essendo io loro contrario per la lor su-

perbia e curiosità.

5. Temi i giudizi di Dio: ti spaventi l'ira dell'Onnipotente. Non voler però scrutinar le operazioni dell'Altissimo, ma esamina sottilmente le tue iniquità, in quante maniere peccasti, e quanto gran ben trascurasti di fare. Alcuni mettono tutta la lor divozione nei libri, altri nelle immagini, ed altri nelle divise e ne segni esteriori. Alcuni m'hanno spesso nella bocca, ma poco nel cuore. Sonovi di quelli, che illuminati nell'intelletto, e puri di affetti, aspirano di continuo ai beni eterni; odono con pena parlar delle cose terrene, nè senza dolore servono alla necessità della natura: e questi intendono quel che lo spirito della Verità parla loro interiormente. Perciocchè egli insegna doro a sprezzare le cose terrene, ed amar le celesti; a non curarsi del mondo; è di e notte desiderare il Cielo.



O grande ed ammirabile opera del Divino Amore!

#### CAPO V.

Dei maravigliosi effetti dell' Amor «
Divine.

#### IL FEDELE.

1. I benedico, Padre celeste, Padre del mio Signor Gesù Cristo, perchè ti sei degnato di ricordarti di me poverello. O Padre delle misericordie, e Dio d'ogni consolazione, ti rendo grazie, dacchè me indegno d'esser consolato tu ricrei talora colle tue consolazioni.

Libro Terza

124

Ti benedico sempre, e ti do gloria, insieme coll'unigenito tuo Figliuolo, e collo Spirito Santo consolarere, nei secoli dei secoli. O Signore Iddio, santo amator mio, quando tú verrai nel mio cuore, esulteranno tutte le mie viscere. Tu sei la mia gloria, e il giubbilo del cuer mio tu la mia speranza, ed il ri-

fugia, nel tem o della tribolazione.

2. Ma siccome io sono intravia debole nellamor me, ed imperfetto nella viettà, perciò ho necessità di esser confortato e consolato da te Pertanto visitami più spesso, ed ammaestrami nelle sante discipline. Liberami dalle passioni cattive, e guarisci il mio cuore da tutti gli affetti disordinati, acciocchè io interiormente guarito e ben purgato, diventi atto ad amare, forte a patire, costante a perseverare.

3. Gran cosa è l'amore! Egli è un bene affatto grande: il qual solo rende leggiero tutto quel che è gravoso, e porca con uguaglianza quanto v'ha d'ineguale: perciocchè egli porta il peso senza sentirlo, e converte in dolce e gustevole tutto ciò ch'è amaro. L'amor di Gesù, ch' è generoso ci induce ad oprar cose grandi, e ci sveglia a desiderar sempre cose più perfette. L'amore tende sempre in alto,

135:

sa di quaggiù. L'amor vuol esser libero, e lontano da ogni afferto del mondo, acciocchè non vengano impediri i suoi sguardi interiori verso Dio, nè resti dagli agi temporali impaniato, o dai disagi abbattuto. Nulla v'è nel Cielo, e sopra la Terra nè più dolce, nè più forte, nè più sublime, nè più ampio, nè più giocondo, nè più perfetto, nè più eccellente dell'amore, perchè egli è nato da Dio; nè può senon in Dio, elevandosi sopra tutto il; Creato, trovar, riposo.

4. L'Amante vola, corre, e giubbi-. la; è libero, e nulla il rattiene. Dà tutto per tutto, e possiede tutto nel; tutto: perchè si riposa in quell'Uno. ch'è sommo sopra tutte le cose, dal quale procede e si diffonde ogni bene. Non ferma, sui doni lo sguardo: ma sollevandosi sopra tutt'i beni lo rivolge al donatore. L'amore spesse. volte non conosce misura, ma è fervido oltre ad ogni misura. L'amorenon sente peso; haper nulla la fatica, desidera fare più di quel che può, non, si scusa coll'impossibilità poichè crede, che tutto glisia permesso e possibile. Egli è dunque capace di tutto: ed effettivamente adempie e perseziona.

136 Libro Terzo molte cose, nelle quali chi non ama, manca e soccombe.

5. L'amore veglia, ed anche nel sonno è vigilante. Affaticato non si stanca; angustiato non si abbatte; minacciato non si conturba: ma qual viva fiamma, o fiaccola ardente si leva in alto, e sicuramente trapassa. Chi ama, intende bene questo linguaggio. - 6. Grido grande è nelle orecchie di Dio quell'ardente affetto dell'anima, che dice: Dio mio, amor mio, tu sei tutto mio, ed io sono tutto tuo. Accresci in me l'amore, perchè io impari a gustar colla bocca interna del cuore quanto sia dolce l'amare: e il liquefarsi e nuotar nell'amore. Fa, ch'io sia posseduto dall'amor tuo, elevandomi sopra di me per eccesso di fervore e di stupore; che io canti un eantico amoroso; seguiti te, mio Diletto, fino al Cielo: languisca fra le tue lodi l'anima mia, esultando d' amore. Fa, che io ami te più che me; se non per te ed in te tutti gli altri che daddovero amano te, siccome impone la legge dell'amore, ch'è un raggio del tuo divin lume.

7. L'amore è pronto, sincero, pio, giocondo e piacevole: forte, paziente fedele, prudente, perseverante nel sof-

frire, coraggioso, e che non mai cerca sè stesso: imperocchè quando l'uomo cerca sè stesso, allora cessa d'amare. L'amore è cauto, umile e retto, non molle, non leggiero, nè va dietro alle vanità: è sobrio, casto, stabile, tranquillo, e in tutt' i sensi ben custodito. L'amore è sottomesso ed ubbidiente ai Superiori; a sè medesimo vile e dispregievole; divoto e grato a Dio; in cui sempre confida e spera, anche nel tempo dell'aridità, perchè nell'amore non si vive senza dolore.

8. Chi non è disposto a soffrir tutto, ed a conformarsi alla volontà del suo Diletto, non merita il nome di amante. Bisogna, che l'amante abbracci con piacere ogni cosa ardua ed amara per l'amor del suo Diletto: nè che si scosti da lui per qualunque con-

trarietà, che avvenga.

#### CAPO VI.

Della prova del vere amatore.

# IL SIGNORE.

1. Higliuolo, tu non sei ancora forte, e prudente amatore.

# IL FEDELE.

2. E perché, Signore?

## IL SIGNORE.

3. Perchè ad ogni piccola contrasietà abbandoni le imprese, e cerchi troppo avidamente la consolazione. Il forte amatore sta saldo nelle tentazioni, nè dà fede alle scaltre persuasioni del nemico. Siccome io gli piaccio nelle cose prospere, così non gli dis-

piaccio nelle avverse.

4. L'amator prudente non considera tanto il dono dell'amante, quanto l' amor di chi lo dà. Risguarda piuttosto all'affetto, che al valore: e tutti i donativi gli stima inferiori al suo. Amato. Il generoso amatore non si ferma punto al dono; ma unicamente si riposa in me, che gli son caro sopra ogni dono. Se talora verso di me. o dei miei Santi tu non provi quell' affetto, che vorresti, non creder perciò d'aver tutto perduto. Quell'affet. to buono e soave, che alle volte sperimenti, è frutto della presenza della grazia, e come un saggio anticipato della patria celeste, sul quale non dei troppo appoggiarri, perchè egli va e viene. Ma il combattere contro i mali movimenti dell'animo che occorrono, e il disprezzare le suggestioni del deGap. VI. 139 monio, è contrassegno di virtù e di

merito grande.

5. Non ti conturbino dunque le strane fantasie, che ti sorgono, di qualunque maniera si sieno. Conserva costantemente il buon proposito, e l'intenzione diretta verso Dio. Non è illusione, se talvolta all'improvviso sei, rapito come in estasi; e poi tosto ritorni alle consuete inezie del tuo cuore. Perocchè queste, siccome involontarie, tu più le soffri, che non le procuri; e finchè ti dispiacciono, e tu loro resi-

ști, è merito, e non discapito.

6. Sappi, che l'antico nemico adopera ogni sforzo per impedire l'effetto dei tuoi buoni desideri, e per distoglierti da tutti gli esercizi di divozione; cioè dal culto dei Santi, dalla pie, memoria della mia Passione, dall'utile ricordanza dei tuoi peccati, dalla custodia del proprio cuore, e dal proponimento fermo di avanzarti nella virtù. Egli eccita in te molti pensieri malvagi, per cagionarti tedio ed orrore, per ritirarti dall'orazione, e dalla lettura spirituale. Gli dispiace l'umile confessione; e se potesse, ti farebbe astenere dalla Comunione. Non gli credere, e non gli badare, benchè sovente ti abbia tesi dei lacci per sor-

prenderti. Imputa a lui quanto di cattivo e disonesto ti mette nel cuore, e digli: Vanne spirito immondo; vergognati, miserabile; molto sozzo sei tu, il quale mi suggerisci così fatte impurità. Involati da me, pessimo seduttore: in me non avrai parte veruna, ma Gesù sarà meco, come un guerriero invitto, e tu ne resterai pieno di confusione. Voglio piuttosto morire, e soffrir qualunque tormento, che accosentire alle tue istigazioni. Taci, ed ammutolisci, non ti udirò mai più, ancorchè macchini di darmi frequenti molestie. Il Signore è mio lume, e mia salvezza; 'ehi temerò io? Se avrò a fronte delle squadre armate, il mio cuore non ne saràpunto commosso. Il Signore è mio prosettore, e mio redentore.

7. Combatti qual valoroso soldato: e se talora per fragilità tu cadi, ripiglia forze più vigorose di prima, sperando maggior grazia da me; e guardati bene dalla vana compiacenza, e dalla superbia. Per questo molti incorrono in errori, ed alle volte cadono in cecità quasi incurabili. Ma questa rovina dei superbi, i quali stoltamente presumono di sè stessi, ti serva a tenerti cauto, e continuamente umile.

#### CAPO VII.

Dell'occulture la grazia della divozione sotto la eustodia dell'umiltà.

# IL SIGNORE.

1. HIgliuolo, ti è più utile e più stcuro nasconder la grazia della divozione, e non levartene in alto, nè parlarne molto, nè molto considerarla: ma piuttosto sprezzar la medesima, e temere che non ti venga sottratta, siccome data ad indegno. Non si dee star troppo attaccato a quest'affezione, la qual molto presto può cambiarsi in altra contraria. Pensa nel tempo che possiedi cotal grazia, quanto meschino e povero tu sei solito d'esser senza di lei. Nè il profitto della vita spirituale consiste solo nell'avere la grazia della consolazione, ma bensì nel sopportare umilmente e con rassegnazione e pazienza la sottrazione della medesima: con questo però che tu allora non ti rallenti nell'esercizio dell'orazione, nè punto lasci andar le altre opere di pietà che hai costume di fare; ma al meglio che saprai, e ti sarà possibile, fa volontieri dal canto tuo quello che

tu puoi, nè trascurar int icramente te stesso per l'aridità, o pel travaglio di

spirito, che tu senti.

2. Imperciocchè sono molti, i quali se non riescono loro le cose bene. tosto divengono impazienti o neghittosi. Non è però sempre la via dell' uomo in suo potere; ma a Dio s'appartiene il dar le sue grazie e consolazioni quando vuole, e quanto vuole, ed a chi vuole, e come gli piacerà, e non altrimenti. Alcuni indiscreti si rovinarono per non usar prudentemente della grazia della divozione: attesochè vollero far più di quel che potevanos non misurando la propria debolezza, ma secondando anzi i movimenti del lor cuore, che il dettame della ragione. E perchè presumettero far più di quello ch'era voler di Dio, perciò presto perdettero la grazia ricevuta. Divennero poveri, ed abbandonati alla lor viltà, coloro, che (quasi aquile levatisi in aria) si figuravano d'aver posto il loro nido nel Cielo: acciocchè impoveriti ed umiliati imparassero a volare, non appoggiati nelle lor ale, ma confidati sotto le mie. Quelli, che sono tuttavia novizi, e poco esperti nelle vie del Signore, se non si governano col consiglio di persone discrete, facilmente possono essere ingannati, e ca-

dere nel precipizio.

3. Che se amano piuttosto seguire il lor sentimento, che credere agli uomini sperimentati, riuscirà pericoloso il loro fine; quando però non vorranno rimuoversi dalla propria opinione-Rare volte coloro, che si tengono per savi, soffrirono umilmente d'esser retti dagli altri. Meglio è saper poco, e poco intendere con umilià, che posseder gran tesori di scienze con vana -compiacenza. Meglio è per te l'aver meno, che molto, onde potessi insuperbirti. Non opera con bastevol prudenza chi si dà tutto all'allegrezza. dimentico della sua passata miseria, e del timor casto di Dio, il qual ci fa temere di perder la grazia ricevuta: Nè pure opera con sufficiente virtù chi nel tempo dell'avversità e di qualsisia travaglio si perde troppo di coraggio, e nei suoi pensieri e sentimenti confida meno di me, di quel che si conviene.

4. Colui, che in tempo di pace vorrà vivere con troppa sicurezza, spesse volte in tempo di guerra si troverà molto avvilito e pauroso. Se tu sapessi conservarti sempre umile e piccolo agli occhi tuoi, ed inoltre ben 144 Libro Terzo

contenere e regolare il tuo spirito, non caderesti sì presto in pericolo ed inciampo. Buon consiglio è, che mentre in te senti il fervor dello spirito, tu mediti quel che t'abbia a succedere, quando si ritiri il mio lume. E quando egli sarà partito, ripensa che può anche tornar di nuovo quella luce, la quale a tempo ti ho sottratta per tua sicurezza e per mia gloria.

5. Una tal pruova ti è bene spesso più utile, che se tutto ti riuscisse prosperamente a seconda del tuo volere. Perciocchè i meriti dell'uomo non si debbono giudicare da ciò, s'egli abbia molre visioni, o consolazioni, o s'egli sia molto versato nelle sacre Scrittuse, o se si trovi posto in più alto grado di dignità: ma bensì, se sia radicato nell'umiltà vera, e ripieno della divina carità; se puramente ed in tutto cerchi sempre l'onor di Dio; se reputi sè stesso un niente, e di fatto si disprezzi; e se goda ancora di venir vilipeso ed umiliato dagli altri più che onorato.

### CAPO VIII.

Della bassa stima di se medesimo nella presenza di Dio.

# IL FEDELE.

Arlerò al Signore, io che son polvere e cenere? Se mi riputerò da più, ecco che tu stai contro di me: e le mie iniquità fanno testimonianza sì vera, che mi è impossibile di contraddirla. Che se mi avvilirò, e tornerò al mio niente, e se deporrò qualunque stima di me medesimo, e mi ridurrò a quella polvere, che io sono, la grazia tua mi sarà propizia. e la tua luce risplenderà nel cuor mio, ed ogni stima, quantunque minima; si sommergerà nella bassa valle del mio nulla, e perirà in eterno. Ivi sutte me a me scoprirai, quel ch' io sono, quel ch'io fui, e donde venni; perchè io sono un niente, e non l'bo mai avvertite. Se io resto abbando. nato a me stesso, eccomi un nulla e tutto fiacchezza. Se-poi all'improvviso volgi sopra me lo sguardo, ad un tratto divengo forte, e mi riempio

di nuovo gaudio. Ed è gran maraviglia, che io sia così presto sollevato, e così benignamente abbracciato da te, io che sempre son tratto al basso

dal mio proprio peso.

2. Effetto è questo dell'amor tuo, il quale mi previene senza alcun mio merito, e mi soccorre in tante necessità, guardandomi ancora da gravi pericoli, e liberandomi (per diril vero) da innumerabili mali. Io certo coll'amare me disordinatamente, mi perdetti; e col cercare e puramente amate te solo, ritrovai nel tempo stesso e te e me; e per l'amore verso di te sono rientrato, più profondamente nel mio nulla. Perchè tu, dolcissimo Signore, mi fai più ch'io non merito, e più che non oso sperare, o chiedere.

3. Sii benedatte, o mio Dio, poiche quantunque io sia indegno d'ogni favore, pure la tua generosità e bontà infinita mai non cessa di far bene anche agl'ingrati, ed a quelli che più s'allontanarono da te. Converti noi dunque a te, acciocche diveniamo grati, umili, e divoti: essendo tu la salute, la virtù, la fortezza nostra.

## CAPO IX.

Che tutte le opse si debbono riferire a Dio come ultimo fine.

# IL SIGNORE.

ramente d'esser beato. Da questa intenzione sarà purificato il tuo affetto, che il più delle volte viziosamente si plega verso sè sresso, e verso le creature. Poichè se tu cerchi te stesso in qualche cosa, tosto vieni meno, e ti inaridisci. Adunque rapporta tutto principalmente a me; perchè io sono rolui, che ti he date il tutto. Così considera ad una ad una le cose come derivanti dal sommo Bene; e perciò tutte debbono a me essere indrizzate come a sua origine.

2. Da me il piccolo, e'l grande, il pooero, e'l ricco, come da viva sorgente attingono l'aequa viva: e quei, che di buon animo e liberamente mi servono, riceveranno dalla mia pienezza grazia sopra grazia. Chi poi vorra cercar la sua gloria fuori di me, o

48 Libro Terzo

prender diletto in qualche bene particolare, non avrà sincera e ferma allegrezza, nè gli si slargherà il euore:
ma in più guise ei sarà imbarazzato
ed angustiato. Non ti dei dunque appropriare niente del bene ch'è in te,
nè attribuire ad alcun uomo la virtù
ch'egli ha: ma il tutto riconosci da
Dio, senza cui l'uomo non ha nulla.
Io ho dato il tutto, e il tutto io voglio riavere: e richieggo con grande
esattezza d'esserne ringraziato.

3. Questa è la verità, colla quale si scaccia la vanità della gloria. E se la grazia celeste, e la carità vera entrerà in te, non vi sarà alcuna invidia, nè strettezza di cuore, nè l'amor proprio ti sorprenderà. Perciocchè la divina carità trionfa di tutto, e dilata tutte le forze dell'anima. Se tu hai buon senno, in me solo ti rallegrerai, in me solo riporrai le tue speranze: perchè niuno è baono, se non solo Iddio, il quale sopra tutte le cose dev' esser lodato, ed in tutte benedetto.



Quanto è grande, o Signore la moltitudine della vostra dolcezza!

### CAPO X.

Che disprezzato il mondo, è dolee cosa il servire a Dio.

# IL FEDELE.

1. ORA tornerò a parlare, o Signore, e non tacerò! Dirò all'orecchio del mio Dio mio Signore, e mio Re, che dimora nel Cielo; ob quanto grande è la piena delle tue doleezze, Signore, la qual riserbasti a quei che ti temono! Ma cosa poi sei tu per quei, che ti ama-

150 Libra Terzo no, per quei che ti servono di tutto cuore? Ineffabile è in vero la dolcezza della tua contemplazione, che largamente infondi nei tuoi amanti. L' eccesso però della tua soavissima carità m'hai fatto singolarmente conoscere in ciò, ch'essendo io nulla, mi desti l'essere; che avendo traviato lungi da te, mi riconducesti al tuo servizio, e che mi comandasti di amarti.

2. O fonte di amore eterno, che dirà io di te? Come potrè mai di te dimenticarmi, il qual ti sei degnato aver memoria di me, ancora dopo ch'io mi era marcito nei peccati, e perduto? Oltre ad ogni speranza tu usasti misericordia con me tuo servo; e sopra ogni mio merito mi donasti la tua grazia ed amicizia. Or che ti renderò io per questa grazia? A tutti non è conceduto, che spogliatisi di quanto possedono, rinunzino al mondo, ed abbraccino, la vita monastica. forse molto, ch'io serva a te, cui ogni creatura è tenute di servire? Non dee parermi molto il servirti: ma piuttosto mi sembra grande e mirabile, che ti degni ricevere per servo, ed unire ai tuoi servi diletti me così povero ed indegno.

3. Ecco, Signore, some dani tuai

tiste le cose, ch'io ho, e colle quali ti servo. Nulladimeno tu all'incontro servi più a me, non io a te. Ecco il Cielo, e la Terra, che tu creasti per servigio dell'uomo, sono pronti al mio uopo, ed ogni giorno eseguiscono quanto loro ingiungesti. E questo è poco: eziandio destinasti gli Angeli al servigio dell'uomo. Ma ciò che sorpassa tutto, si è, che tu medesimo ti sei degnato di servir all'uomo, ed bai promesso di dargli te medesimo.

4. Che mai ti darò io per tante migliaja di benefizj? Oh ti potessi servire tutti li giorni della mia vita! Oh fossi buono, almen per un solo giorno, a prestarti esatta servitù! Veramente tu sei degno d'ogni servigio, d'ogni onore, e di lode eterna. Veramente tu sei il mio Signore; ed io sono il tuo povero servo, il quale con tutte le forze son obbligato a servirti: nè mai mi deggio annojare di lodarti. Così voglio, così desidero: e tu degnati di supplire a quel che mi manca.

5. E grande onore, e gloria grande il servire a te, e disprezzar tutto per te. Perciocchè si vedranno ricolmi di grazia coloro, che spontaneamente si saranno soggettati alla san6. Oh grata e gioconda servitù di Dio, per cui l'uomo diviene veramente libero e santo! Oh sacro stato della servitù Religiosa, il quale rende l'uomo uguale agli Angeli, accetto a Dio, terribile ai Demonj, e rispettabile a tutti li Fedeli! Oh servitù, degna da esser sempre desiderata ed abbracciata, con cui si merita il sommo bene, e si fa acquisto d'un gaudio, che durerà in eterno!

### CAPO XI.

Gbe si debbono esaminare, e moderare i desiderj del euore.

# IL SIGNORE.

1. Figlicolo, ti abbisogna tuttavia apprendere molte cose, le quali non hai sin qui bene imparate.

## IL FEDELE.

# 2. E quali sono, Signore?

# IL SIGNORE.

3. Che tu rassegni totalmente ogni tuo desiderio al mio beneplacito: e che non sii amator di te stesso, ma fervido emulatore della mia volontà. I desideri spesso t'infiammano, e gagliardamente ti commuovono: ma esamina bene, se tu sii più mosso per l'onor mio, o per il comodo tuo. Se sono io, che gli eccito, tu sarai contento in qualunque maniera che io disporrò: ma se in te è nascosto alcun poco di tuo proprio interesse, questo è appunto ciò che t'inquieta, ed aggrava.

4. Guardati dunque di fermarti troppo ne'desideri, che avrai in te concepiti, senza consultarti meco; acciocchè tu forse poi non te ne penta, o ti dispiaccia quello che prima ti piacque, e quasi migliore ardentemente desiderasti. Perciocchè non ogni affezione, che sembra buona, dee subito seguirsi; e nè tampoco quella, che apparisce non buona, dee alla prima fuggirsi. E' alle volte spediente il raffrenarsi anche nelle buone risolu-

zioni, e nei pii desiderj; affinche per inconsiderazione tu non cada in distrazioni di mente; o per zelo mal regolato non generi scandalo negli altri; ovvero per l'altrui resistenza tosto non ti conturbi ed abbatta.

5. Bisogna però talora farsi violenza, e andar coraggiosamente contro gli appetiti del senso, nè fermarti a considerare ciò che voglia, o non voglia la carne; ma anzi impiegar ogni atudio, perchè a suo dispetto viva sottomessa allo spirito. E tanto tempo dee esser castigata, e entretta a stare in servità, infinchè sia apparecchiata a tutto, ed abbia imparato a contentarsi di poco, ed a compiacersi delle cose semplici, e a non brontolare perqualsivoglia inconveniente.

## CAPO XII.

Dell'ammaestramento alla pazienza, e dell'ammaestramento contra le concupissenze.

# IL FEDELE.

n. Signore Iddio, la pazienza, per quanto vedo, mi è assai meressaria. poichè avvengono in questa vita molte contrarietà. Laonde qualunque sie-

no le misure, ch' io prenda per acquistarmi la pace, non può star la mia cità senza battaglia e dolore.

## IL SIGNORE.

2. Così è, Figliuolo. Ma è mia volontà, che tu non cerchi una tal pace, la qual sia esente da tentazioni, o non provi contrarietà: bensì, che anche allora tu reputi d'aver trovata la pace, quando sarai vessato da varie tribolazioni, e sperimentato in molte avversità. Se dirai di non poter molto soffrire, in che modo sosterrai un giorno il fuoco del Purgatorio? Di due mali dee sempre eleggersi il minore. Affinchè dunque tu possa evitar i supplici eterni nell'avvenire, studiati di tollerar di buon' animo per amor di Dio i mali presenti. Credi forse, che gli nomini del secolo nulla o poco patiscano? Nè pur questo troverai in quei, che vivono colla maggior delicatezza. Ma costoro tu dici, han molti piaceri, ed assecondano le proprie voglie, e perciò sentono poco le loro tribolazioni. Postoche sia così, che abbiano quel che vogliono: ma per quanto pensi tu, che ciò durerà?

3. Vedrai, che i più doviziosi det'se-

eolo spariranno come fumo, nè resterà più alcuna memoria dei loro passati contenti. Anzi, mentre ancor vivono non godono d'essi senza amarezza, tedio, e timore: attesochè dalle medesime cose, onde traggono il piacere, spesse volte ne ricevono pena di dolore. Giustamente ciò loro avviene: poichè siccome cercano e seguono con isregolatezza i piaceri, così non giungono a soddisfarsene senza confusione ed amarezza.

4. Oh quanto brevi, quanto falsi, quanto disordinati e sozzi sono tutti i mondani godimenti! E pure gli uomini, perche ne sono ubbriachi e ciechi, non l'intendono: ma quasi muti animali per un picciolo diletto di questa vita corruttibile incorrono nella morte dell'anima. Tu dunque, Figliuolo, non andar dietro a'tuoi appetiti sregolati, e non seguitare le tue naturali inclinazioni. Dilettati nel Signore, ed ei ti concederà quanto il tuo cuore domanda.

5. In fatto se tu vuoi provare un vero gaudio, e sentire più pienamente le mie consolazioni, sappi, che nel disprezzo di tutte le cose del mondo, nel distaccamento da tutt'i diletti di quaggiù, sarà la taa benedizione, e ti sarà data consolazione copiosa. E

Gap. XII. quanto più ti priverai d'ogni sollievo. che venga dalle creature, tanto più soavi e più forti troverai in me le consolazioni. Ma tu non vigiungerai nel principio senza alcuna tristezza, e faticoso combattimento. Ti farà ostacolo l'invecchiata consuetudine; ma da miglior consuetudine sarà vinta. Ricalcitrerà la carne; ma dal fervore dello spirito sarà raffrenata. T'istigherà, e ti darà pena l'antico Serpente, ma coll'orazione lo porrai in fuga: ed in oltre occupandoti in utili esercizi, gli chiuderai le principali entrate della tua anima.

### CAPO XIII.

Dell'ubbidienza dell'umile Suddito ad esempio di Gesù Cristo.

# IL SIGNORE.

r. Figliuolo, chi procura di sottrarsi dall' ubbidienza, da sè medesimo si priva della grazia: e chi cerca d'aver le cose particolari, perde le comuni. Chi non si soggetta volontieri e spontaneamente al suo Superiore, fa conoscere, che la sua carne non gli è ancora del tutto ubbidiente, ma che

spesso ricalcitra e brontola. Impara dunque a sottometterti al tuo Superiore con prontezza, se tu desideri soggiogar la propria carne. Perciocchè il nemico di fuori più presto sarà vinto, se l'uomo al di dentro non sarà guasto. Non ba l'anima più molesto e peggior nemico di te medesimo, allorchè tu non ti accordi bene collo spirito. Bisogna assolutamente, che tu ti armi d'un vero disprezzo di te stesso, se vuoi riportar vittoria della carne e del sangue. E perchè tuttavia ti ami troppo disordinatamente, perciò non hai coraggio di rassegnarti affatto all'altrui volontà.

- 2. Ma che gran cosa è poi se tu, il qual sei polvere e niente, ti soggetti per amor di Dio all' uomo, mentre io onnipotente ed altissimo, il qual creai il tutto dal nulla mi sottoposi umilmente all'uomo per amor tuo? Ho voluto farmi più umile e più basso di tutti, assinchè tu vincessi colla mia umiltà la tua superbia. Impara, e polvere, ad ubbidire: impara, o terra, o fango, ad umiliarti, ed abbassarti sotto i piedi di tutti: impara a mortificare i tuoi appetiti, e ad accomodarti ad ogni sorta di soggezione.

3. Accenditi di santo sdegno contra

159

te stesso, nè comportare che viva in te l'alterigia: ma renditi per modo sommesso e piccolo, che tutti possano camminarti sopra, e calpestarti come il loto delle piazze. Q nomo vano, che hai tu da lamentarti? Come, o sordido peccatore, puoi tu contraddire a coloro, che ti rinfacciano i tuoi difetti, se tante volte offendesti Iddio. e sì sovente meritasti l' Inferno? Ma il mio occhio ti riguardò con compassione. perché l'anima tua è stata preziosa inmanzi di me, acciocchè tu conoscessi l'amor mio, e fossi sempre grato ai miei benefici : ed acciocchè ti dessi di continuo alla vera soggezione ed um iltà, e soffrissi pazientemente il proprio disprezzo.

### CAPO XIV.

Della considenazione degli occulti giudizi di Dio, per non lovarei in superbia nel bene.

# IL FEDELE.

2. I U mi fai, Signore, sentire il tuono dei tuoi giudizi, onde scuoti tutte, le mie ossa col timore e tremore, e l'anima mia molto si sgomenta. Io sto attonito considerando, che i Cieli sano puri nel tuo cospetto. Se trovasti pravità negli Angeli, e nè pur loro perdonasti, che avverrà di me? Caddero le stelle dal Cielo: ed io polvere che presumo? Quelli, le cui opere pareano lodevoli, precipitarono nell'abisso; e coloro, che prima cibavansi del pane degli Angeli, vidi mangiare saporitamente le Ibiande dei porci.

2. Niuna santità è dunque in noi, se tu, Signore, ritiri la tua mano. Niuna sapienza giova, se tu lasci di governarci. Niuna fortezza vale, se tu cessi di conservarla. Niuna castità è sicura, se tu non la proteggi. Niuna custodia di sè stesso è giovevole. se non viene assistita dalla tua santa vigilanza. Perocchè abbandonati da te, restiamo sommersi, e periamo: ma da te visitati, ci leviamo tosto. e torniamo in vita. Siamo per certo instabili, ma col tuo ajuto ci rendiam fermi: diveniamo tiepidi, ma da te siamo riscaldati.

3. Oh quanto umili e bassi sentimenti io debbo nutrir di me stesso! Oh quanto ho ragione di riputar per un niente quel poco di bene, che mi sembra di avere! Oh quanto profondamente deggio sottopormi, o Signore, agli abissi dei tuoi giudizi, nei quali non mi ritrovo esser altro che niente e niente! Oh peso senza misura! Oh pelago senza termine, in cui null' altro di me rinvengono, se non il niente nel Tutto! Ove dunque la vanità si nasconde? Ove la fiducia nella propria virtù? Rimasa è ogni vanagloria assorbita nella profondità dei tuoi giu-

dizi sopra di me.

4. Che cosa è mai agni uomo nel tuo cospetto? Si giorierà forse la creta contro il casajo, the la favora? Come mai per vane lodi può quegli innalzarsi, il cui onore è veramente sottomesso a Dio? Tutto il mondo non farà levar in superbia colui, che la Verità si rendette soggetto: nè per tutte le lodi degli uomini si vedrà commosso chi ha fondata in Dio ogni sua speranza. Perciocchè quei medesimi, che colle voci l'esaltano, sono tutti un niente, dacchè tutti mancheranno col suono delle lor parole: laddove la Verità del Signore dura in esarna.



Non a noi, o Signore, non a noi, ma a! vostro Nome sia data gleria.

## CAPO XV.

Come ci dobbiam diportare, e parlare in ogni cosa desiderabile.

# IL SIGNORE.

1. Figliuolo, in ogni occasione di'così: Signore, se a te piacerà, si faccia questo in tal modo: Signore, se sarà di tua gloria, nel nome tuo adempiasi questo: Signore, se tu vedrai che ciò mi convenga, e giudicherai che mi sia utile, allora concedimi di

servirmene ad onor tuo. Ma se conoscerai, che sia per nuocermi, e che non giova alla salute dell' anima mia. rimuovi da me tal desiderio: perocchè non tutt'i desideri vengono dallo Spirito Santo, quantunque buoni e giusti sembrino all'uomo. Difficile è il giudicar con verità se buono, o se malvagio spirito t'induca a desiderar questa, o quella cosa, o pure se tu sii mosso dal proprio spirito. Molti, che nel principio parevano condotti da spirito buono, nel fine si trovarono ingannati.

2. Sempre dunque con timor di Dio. e con umiltà di cuore si dee desiderare e chiedere ciò che ti si presenta all' intelletto come degno da desiderarsi: e singolarmente convien rimettere a me il tutto con rassegnazione di volontà, dicendo: Signore, tu sai qual sia il meglio; sì faccia questo o quello, come vorrai. Dammi quel che tu vuoi, e quanto vuoi, e quando vuoi. Trattami secondochè tu sai, e secondochè più ti piacerà, e sarà di tuo maggior onore. Mettimi dove ti aggrada, e disponi di me liberamente in tutte le cose. lo sto nelle tue mani; volgimi, e rivolgimi d'ogn'intorna. Eccomi, ia sona il tua serva appareca chiato a tutto, giacchè non branso di vivere a me stesso, ma solo a te: ed oh ti piàccia ch' io l'eseguisca degnamente e perfettamente.

# Orazione per adempire la volontà di Dio.

3. O benignissimo Gesù, concedimi la tua grazia, aeciocchè ella sia meco, e meco fatichi, e perseveri meco sino alla fine. Fa ch'io sempre desideri e voglia quello, ch'è a te più accetto, e più caro. La tua volontà sia la mia; e la mia seguiti sempre la tua, e con essa interamente s'accordi. Sia un solo col tuo il mio volere, e non volere; nè io possa altro volere, o non volere, se non ciò che tu vuoi, o non vuoi.

4. Concedimi, ch'io muoja a quanto v'ha nel mondo; e che per amortuo mi piaccia d'essere disprezzato, e non conosciuto in questo secolo. Dammi, che sopra ogni cosa desiderabile io mi riposi in te, e che in te trovi il mio cuore la sua pace. Sì, che tu sei la vera pace del cuore: tu l'unico suo riposo: e fuori di te, tutto è affanni ed inquietadini. In questa pace parimente, cioè in te solo, sommo ed eterno Bene, io dormirù e riposerd. Così sia.

#### CAPO XVI.

Che la vera consolazione si dee cercare in Dio solo.

# IL FEDELE.

Uanto io posso bramare, o pensare per mia consolazione, non l' aspetto in questa vita, ma nella fueura. Che se io solo avessi tutt'i sollazzi del mondo, e potessi godere di tutte le sue delizie, certo è che non potrebbero durar lungo tempo. Laonde tu non potrai, anima mia, esser appieno consolata, nè ricreata perfettamente, se non in Dio, consolator dei poveri, e accoglitore degliumili. Attendi un poco, anima mia, attendi il compimento delle divine promesse; ed? otterrai nel Cielo l'abbondanza tutti li beni. Se troppo disordinatamente appetisci i beni presenti e"terrestri, perderai gli eterni e celesti. Servano i temporali per l'uso; gli eterni sieno l'oggetto de'tuoi desideri Niun bene temporale può saziarri perchè non sei stata creata per godera di questi.

2. Ancorchè tu possedessi tutt'i beni della terra, non potresti esser felice e beata, ma in Dio solo, che creò il tutto, è posta ogni tua felicità e beatitudine: non già quella, che reputasi tale e vien lodata dai pazzi amatori del mondo; bensì quella, che aspettano i buoni Cristiani, e gustano talvolta innanzi tempo le persone spirituali e monde di cuore, la cui conversazione è nel Cielo. Vano e di breve durata è qualunque conforto, che viene dagli uomini. Verace, ed attoa renderci beati, è quello, che la Verità fa interiormente sentire. L'uomo divoto porta seco per tutto il suo consolatore Gesù, e ali dice: Gesù Signore, assistimi in ogni luogo e tem-DO. Sia questa la mia consolazione, il volere spontaneamente privarmi di tutte le umane consolazioni. E se pur mi mancassero le divine, la tua volontà, e la giusta prova che fassi di me, mi servano per sommo conforto: Poichè non sarai meco adirato in perpetuo, ne minaccerai in eterno.

### CAPO XVII.

Che ogni nostra sollecitudine ba da riporsi in Dio.

# IL SIGNORE.

r. F Igliuolo, lasciami far teco quelche io voglio: io so quello, che ticonviene. Tu pensi da uomo; e in molte cose la intendi secondochè ti suggerisce l'affetto umano.

# IL FEDELE.

2. Signore, quanto tu dici è vero. Maggiore è la tua sollecitudine per me, che qualsivoglia cura, ch'io possa avere di me. Perciò è in gran pericolo di eadere chi non abbandona in te egui tua sollecitudine. Signore, perchè la mia volontà si mantenga retta, e fermamente a te unita, disponi di me come ti piacerà. Attesochè tutto ciò che di me farai, non può esser se non buono. Se mi vuoi nelle tenebre, sii tu benedetto; e se mi vuoi nella luce, sii pur benedetto. Se ti degni consolarmi, sii benedetto; e se mi vuoi

tribolato, sii egualmente sempre benedetto.

# IL SIGNORE.

3. Figliuolo, se desideri camminar meco, così bisogna che ti comporti. Tu dei esser sì pronto a partire, come sei pronto a godere: Dei esser tanto contento nella penuria e povertà, quanto lo sei nell'abbondanza e nelle ricchezze.

# IL FEDELE.

4. Signore, io soffritò volentieri per amor tuo quanto di sinistro ti piacerà, che venga sopra di me. Dalla tua mano voglio ricevere con indifferenza il bene ed il male, il dolce e l'amaro, l'allegrezza e la tristezza, e renderti le grazie per tutto ciò che mi avvenga. Preservami da ogni peccato, e non temerò la morte, nè l'Inferno. Putchè tu non mi scacci da te per sempre, nè mi cancelli dal libro della vita, qualunque tribolazione, che possa sopravvenirmi, non mi nuocerà.

### CAPO XVIII.

Che le miserie temporali, ad esempio di Gristo, si debbono tollerar di buon cuore.

# IL SIGNORE.

1. Figliuolo, io discesi dal Cielo per la tua salute: mi addossai le tue miserie, non per necessità, ma per carità, che mi movea, affinchè tu imparassi la pazienza, e sostenessi le miserie temporali senza ripugnanza. Imperocchè dall'ora del mio nascimento fino alla morte in Croce non mimancò mai da sopportar dolori. Ebbi grande scarsezza di beni temporali; udii spesso molte querele di me; tollerai mansuero confusioni, e scherni; imiei benefizi furono pagati con ingratitudine: i miracoli con bestemmie; gl'insegnamenti con rimproveri.

## IL FEDELE.

z. Signore, poichè tu sosti paziente nella tua vita, adempiendo singolarmente in questo i comandi del PaLibro Terzo

170 dre tuo, è ben giusto, ch'io peccator meschinello soffra secondo il tuo volere con pazienza me stesso; e per mia salute io porti, finchè a te piacerà, il peso di questa vita corruttibile. Perciocchè sebbene la presente vita molto grave si senta, nulladimeno ella è divenuta per tua grazia assai meritoria: e su l'esempio tuo, e le pedate dei tuoi Santi, riesce ai Deboli più tollerabile e luminosa. Ed inoltre vi si trova ora maggior consolazione, che non fu già nella Legge vecchia, quando la porta del Cielo stava chiusa, e la strada, per cui vi si andava, parea più oscura: quando tanto pochi cercavano d'acquistare quel Regno beato. Ma nè pure allora quei, ch'eran giusti, e doveano salvarsi, potevano entrare nel Regno celeste, prima che tu avessi patito, e pagato il tributo della tua sacra morte.

3. Oh quanto sono io obbligato a ringraziarti, perchè ti degnasti di mostrare a me, ed a tutt' i Fedeli la diritta via e sicura per giugnere al tuo Regno eterno! Attesochè la tua vita è la nostra via; e per la santa pazienza camminiamo verso di te, che sei la nostra corona. Se tu non fossi andato innanzi di noi, e non ci avessi

Cap. XVIII. 171
hmmaestrati, chi mai si curerebbe di
seguitarti? Ahi, quanti rimarrebbero
indietro e lontani, se non vedessero
le orme dei tuoi chiarissimi esempj! E
pur ancora siamo tiepidi, dopo aver
uditi tanti tuoi prodigj, e insegnamenti: che sarebbe poi, se non avessimo cotanta luce per seguitarti?

## CAPO XIX.

Della pazienza nelle ingiurie; e quali sieno i segni del vero paziente.

# IL SIGNORE.

1. CHE cosa è che tu dici, o Figliuolo? Cessa pur di lamentarti al riflesso
della mia passione, e di quella degli
altri Santi. Tu non bai ancora fatto
resistenza sino a versare del sangue.
Poco è quel che tu soffri, in comparazione del molto che sostennero tanti
altri, sì aspramente tentati, sì atrocemente tribolati, ed in tante guise provati e vessati. Convienti dunque ridurre alla memoria i gravi patimenti
degli altri, acciocchè tolleri più facil,
mente i tuoi, che sono leggerissimi,
E se non ti sembrano tali, guarda,
che ciò non derivi dalla tua impazien-

za: ma o piccioli, o grandi che sieno, procura di soffrirli tutti pazientemente.

2. Quanto meglio ti disponi al patire, tanto più saggiamente operi, e maggior merito acquisti: oltrechè sopporterai più agevolmente, ove sii preparato a ciò fare con animo risoluto, e con indefesso esercizio. Nè dire: Io non posso tollerar questo da un tal uomo, e non debbo sostenere affronti sì fatti; attesochè m'ha egli recato gran danno, e mi rinfaccia cose, ch'io non ho mai pensate: ma sì da un altro soffrirò volontieri, e secondochè mi parrà doversi soffrire. Insensato è colui, che pensa così: poichè non considera la virtù della pazienza, nè da chi debba coronarsi; piuttosto riflette alle persone che l'offesero, ed alla qualità delle offese ricevute.

3. Non è vero paziente chi non vuol patire, se non quanto gli parrà, e da chi gli piacerà. Per contrario il vero paziente non bada da qual persona gli venga la vessazione; se dal suo superiore, o da qualche eguale, o da inferiore; se da un uomo dabbene, e santo, oppure da un malvagio e dispregevole. Ma indifferentemente da qualsisia creatura, e quante volte, ed

in qualsivoglia maniera, qualunque sinistro gli avvenga, riceve il tutto con riconoscenza dalla mano di Dio, e lo stima di gran guadagno, perocchè appresso Dio niuna cosa quantunque picciola, patita però per amore

suo, potrà passar senza merito.

4. Sii dunque apparecchiato alla battaglia, se vuoi ottenere la vittoria. Senza combattimento non puoi giugnere alla corona della pazienza. Se non vuoi soffrire, tu ricusi d'essere coronato. Ma se desideri la corona, combatti virilmente, sopporta pazientemente. Senza fatica non si va al riposo, nè si perviene alla vittoria senza battaglia.

# IL FEDELE.

5. O Signore, fammi possibile per grazia, quel che a me sembra, impossibile per natura. Tu sai, che poco vaglio a patire, e che tosto mi abbatto ad ogni leggiera avversità, che insorga. Divenga a me, per la gloria del tuo nome, amabile e desiderabile qualunque esercizio di tribolazione; poichè il patire, e l'esser perseguitato per amor tuo, è molto utile all'anima mia.



Io dissi: Confesserò, o Signore, contra, di me la mia ingiustizia.

### CAPO. XX.

Della confessione della propria debolezza,, e delle miserie di questa vita.

## IL FEDELE.

1. Confesserò contro di me la mia inagiustizia; confesserò a te, Signore, la mia fiacchezza. Spesso è piccola cosa quella che mi getta a terta, e mi contrista. Io mi propongo di portarmi gagliardamente; ma alla minima tentazione che sopravvenga, eccomi

in grande angustia. Alcuna volta è cosa da niente quella, onde insorge una grave tentazione. E mentre io, non avvertendo al pericolo, mi stimo alquanto sicuro, veggomi talora quasi

vinto da un soffio leggiero.

2. Guarda dunque, Signore, la mia bassezza, e fragilità, che da tutte le parti ti è manifesta. Abbi misericordia di me, e trammi dal fango, perch' io non vi giaccia impiantato, e non resti abbandonato del tutto. Ciò che spesso mi affligge, e confonde alla tua presenza, si è, ch'io sono tanto facile a cadere, e debole a resistere alle passioni. E sebbene non m'induca a darvi un pieno consentimento, nulladimeno la loro persecuzione mi è ancora grave e molesta, ed oltremodo m' incresce di vivere ogni giorno in questo contrasto. E di qui mi si fa conoscere la mia fiacchezza: dacchè le abbominevoli fantasie entrano sempre più facilmente nello spirito mio, che non ne partono.

3. Buon per me, fortissimo Dio d' Israello, zelante delle anime fedeli, se riguardi la fatica, e l'afflizion del tuo servo, e se lo assisti in tutte le azioni, che sarà per intraprendere. Corroborami colla celeste fortezza, affinchè non predomini il veschio uomo, cioè questa misera carne, non per anche del tutto sottomessa allo spirito: contro alla quale convertà combatter fino all'ultimo respiro di questa infelicissima vita. Ahimè, che vita è mai questa, dove non mancano tribolazioni e miserie, dove tutto è pieno di lacci e di nemici! Perocchè partita una tribolazione, o sia tentazione, altra ne giugne: anzi durante ancora il primo conflitto, ne sopravvengono altre, ed all'improvviso

4. Ora com'è possibile di amare una vita, la quale ha tante amarezze, ed. è soggetta a sì gran calamità e miserie? Come può anche chiamarsi vita quella, che genera cotante morti, e rovine? E nondimeno è amara, e molti cercano di stabilirvi le loro delizie. Si accusa sovente il mondo d'essere fallace e vano; e pure non facilmente si abbandona, attesochè troppo ci signoreggiano gli appetiti della carne. Altre cose però c'inducono ad amarlo, altre a disprezzarlo. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbea della vita, ci tirano all' amore del mondo. Ma le pene e miserie, che giustamente lor susseguono. ce lo fan venir in odio ed in fastidio.

Cap. XX. 177

5. Pure (oh cosa deplorabile!) la vince il reo diletto in un'anima, ch'è data in balía del mondo, e che reputa delizie lo stare involta tra le spine: mercecchè non ha conosciuta, nè assaggiata la soavità di Dio, e la dolcezza interna della virtù. Quelli al contrario, che perfettamente disprezzano il mondo, e si studiano di vivere a Dio sotto una santa disciplina, ben sanno qual sia questa divina dolcezza, promessa alli veri sprezzatori del secolo: e veggono più chiaramente i gravi errori, e le varie illusioni, in cui cadono gli amatori del mondo.

### CAPO XXI.

Che dobbiamo riposarci in Dio sopra tutt' i beni e doni.

# IL FEDELE.

1. A Nima mia, riposati sempre in tutte e sopra tutte le cose nel Signore; perchè egli è il riposo eterno dei Santi. Concedimi, o dolcissimo ed amantissimo Gesù, ch'io mi riposi in te con preferirti a tutte le creature; alla salute, e alla bellezza; alla gloria, ed agli onori; alla potenza, ed H

Libro Terzo 178 alle dignità; alla scienza, e all'acutezza della mente; alle ricchezze, edalle arti; alla letizia, ed ai festeggiamenti; alla buona fama, e alle lodi, alle soavità, e consolazioni; alle speranze, e promesse; ai meriti, e desideri; ai doni stessi, ed alle grazie. che tu puoi dare ed infondere; a qualungue gaudio e giubbilo, che può un' anima ricevere e sentire; finalmente con preferirti agli Angeli, ed Arcangeli, e a tutto l'esercito celestiale; a qualunque cosa visibile, ed invisibile; ed a tutto ciò, che non sei tua o mio Dio.

2. Poichè tusolo, Signore Dio mio, sei l'ottimo sopra ogni cosa; tu solo l'altissimo; tu solo l'onnipotente; u solo valevole a soddisfarci, e riempierci; tu solo la sorgente di tutte le dolcezze, e consolazioni; tu solo infinitamente bello, ed amabile; tu solo infinitamente nobile, e glorioso: in cui sempre furono, sono, e saranno perfettamente uniti, i beni. E perciò qualunque cosa, che tu mi doni fuori di te medesimo, o che di te medesimo mi riveli, o prometti, tutto è per me scarso, ed insufficiente, sinchè io non ti vegga, nè ti possieda appieno. Conciossiachè non può certo.

il mio euore godere d'un vero riposo, nè esser affatto contento, se in te non si riposi, e si sollevi sopra tutt'i tuoi doni, e sopra ogni oggetto creato.

3. O Gesù Cristo, sposo mio dilettissimo, amator purissimo, e signore di tutte le creature, chi mi dard le penne della vera libertà per volare, e posarmi in te? Ah quando mi sarà conceduto di occuparmi interamente a considerare ( e gustare ) quanto soave sei, o mio Signore Iddio! Quando mai perfettamente mi raccoglierò in te, onde pieno del tuo amore io più non abbia alcun sentimento di me stesso. ma te solo gusti d'una maniera sì elevata sopra i nostri sensi, e pensieri, che non è intesa da tutti! Ora però piango frequentemente, e porto con dolore il peso della mia infelice condizione. Perocchè in questa valle di miserie s'incontrano molti mali, che bene spesso mi conturbano, attristano, ed offuscano: assai sovente m'impediscono e distraggono, m'allettano ed allacciano, affinchè io non abbia libero l'accesso a te, e non goda dei dolci amplessi, di cui godono sempre gli Spiriti beati. Ti muovano a pietà i miei sospiri, e le varie desolazioni, ch'io soffro sulla terra.

4. O Gesù, splendore dell'eterna gleria, conforto dell'anima pellegrinante, la mia bocca è mutola innanzi a te, ed il mio silenzio ti parla per me. Insino a quando tarda a venire il mio Signore! Deh venga a visitare, e consolare me poverello 300 servo. Stenda la sua mano, eliberi un infelice da ogni afflizione. Vieni, deh vieni, che senza te non. avrò un giorno, nè un' ora di contento: perchè tu sei la mia allegrezza, e senza te la mia mensa non ha Tho per satollarmi. In sono misero. e come imprigionato, e stretto fra i ceppi, infinche tu non mi ricrei collume della tua presenza, e mi rendi la libertà, e mi facci in te vedere un volto di amico.

5. Chiedano gli altri, in vece di te, ciò che lor piacerà: a me intanto non piace, nè piacerà altro fuor che tu, o mio Dio, speranza mia e salute eterna. Non tacerò, nè cessero di pregarti, infinattanto che ritorni la tua grazia, e che tu mi parli nel cuore.

IL SIGNORE.

6. Ecco, eb'io sono presente; eccomiqui, perchè tu m'hai chiamato. Le tue

Cap. XXI. 1810 lagrime, e il desiderio dell'anima tua, la tua umiliazione, e la contrizione del tuo cuore mi hanno piegato, e rimenato a te.

#### IL FEDELE.

7. Ed io dissi: Signore, ti chiamai, e desiderai di goderti, dispostoa diprezzar tutto per te, poichè tu: fosti il primo ad eccitarmi, acciocchè: io ti cercassi. Sii dunque benedetto, Signore, il qual usasti cotal bontà. col tuo servo, secondo la moltitudine dolle tue misericordie. Che ha a dire di più il tuo servo alla tua presenza? Solo gli resta di umiliarsi profondamente dinanzi a te, ricordandosi sempre della propria iniquità e bassezza. Perciocche tra tutte le maraviglie, che contiene il Gielo, e la Terra, non ven'è alcuna da uguagliarsi a te. Le tue opere sono sommamente buone: i tuoi giudizi retti: e la tua provvidenza governa tutte le cose. Si renda dunque a te, o Sapienza del Padre, ogni: onore e gloria. Te lodino e benedicano la mia bocca, la mia anima. e tutte le creature insieme.

#### CAPO XXII.

Della rimembranza degl'innumerabili benefizi di Dio.

## IL FEDELE.

1. A Pri, Signore, il mio ruore alta tua legge, ed insegnami a camminare nella via dei tuoi comandamenti. Fa, ch'io conosca la sua volontà, e richiami alla memoria con gran riverenza e diligente considerazione i benefizi. che ho ricevuto da te sì in generate. come in particolare; acciocche da qui innanzi possa rendertene le debite grazie. So nientedimeno, e lo confesso, ch'io non posso degnamente ringraziarti nè pure pel minimo di essi. Io sono inferiore a tutt' i beni concedutimi; e qualor considero la tua generosità, il mio spirito per la grandezza di lei vien meno.

2. Tútto quel che abbiamo nell'anima e nel corpo, tutto ciò che possediamo internamente, o esternamente nell'ordine della natura, o della grazia, sono benefizi della tua mano, che decantano la liberalità, la tenereze

za, e la bontà di colui, dal quale noi sicevemmo tutt'i beni. E se altri ne ha ricevuti più, altri meno, tutto però è tuo, e senza te non si può aver nulla. Chi ha ricevuto i più grandi, non può vantarsi del suo merito, nè innalzarsi sopra gli altri, nè insultar chi n'ebbe meno; perciocchè il maggiore, e il migliore è quegli, che attribuisce mango a sè stesso, ed è più umile, e divoto nel ringraziare. E chi si reputa più vile di tutti, e più indegno si giundica, è più disposto ad ottenere grazie maggiori.

3. Colui però, che ha ricevuto meno, non dee contristarsi, nè averlo a
male, nè portare invidia a chi n'ebbe
di più: ma anzi volgersi a te, lodare
oltremodo la tua bontà, dacchè sì abbondantemente, sì gratuitamente, e sì
volontieri, senza accettazion di persone,
tu dispensi i tuoi doni. Tutto vien da
te: e perciò in tutte le cose dei esser
lodato. Fu sai quanto convenga, che
sia dato a ciascheduno: e non tocca
a noi, ma a te, appresso il qual sono
definiti i meriti di ciascheduno, il decidere perchè questi abbia meno, e
quegli più.

4. Laonde, o Signore Iddio, io reputo anche per gran benefizio il non

aver molto di quei talenti esteriori. che risaltando agli occhi degli uomini. ci attirano lodi, ed onori: sicchè ciascune per la considerazione della sua povertà e bassezza non solo non dee affliggersi, o rattristarsi, o disanimarsi; ma piuttosto se ne dee consolare, e rallegrarsene assai: poichè tu, che sei Iddio, eleggesti per tuoi familiari, e domestici persone povere, umili, e vilipese dal mondo. Testimoni ne sono i tuoi medesimi Apostoli, i quali Prineipi sopra tutta la Terra, vissero in questo mondo senza lagnarsi, così umili e semplici, e così lontani da ogni malizia ed inganno, che fin godevano di tollerare degli obbrobri pel tuo Nome: ed abbracciavano con grande afferto ciò che il mondo abborrisce.

5. Niuna cosa dunque dee tanto rallegrare ehi t'ama, e conosce i tuoi benefizi, quanto l'adempimento sopra di sè della tua volontà, e di ciò che t'è piaciuto disporte nei tuoi eterni decreti. Delche si dee chiamar contento e consolato, tanto ch'egli desideri sì volontieri d'essere il più picciolo, come altri bramerebbe d'essere il più grande; che stia così tranquillo, e soddisfatto nell'ultimo luogo, come nel prime; e che tanto si compiaccia di vi-

vere sprezzato e negletto, e di non aver alcun nome, nè fama, quanto s'egli fosse il più onorato e il più sublime nel mondo. Perciocchè la sommessione alla tua volontà, e lo zelo del tuo onore debbono prevalere nel cuor suo ad ogni altro sentimento; e cagionargli maggior consolazione e piacere, che quanti benefizi egli abbia aicevuti, o possa ricevere.

#### CAPO XXIII.

Di quattro cose, che apportano gran pace.

# IL SIGNORE.

L Figlinolo, ora t'insegnerò la via della paca, e della vera libertà.

#### IL FEDELE.

2. Fa, Signore, quanto tu dici: perchè questo appunto m' è caro di sapere.

# IL SIGNOR E.

3. Studiati, Figliuolo, di far piuttosto l'altrui volontà, che la tua. Eleggi sempre di avere anzi meno, che più. 186 - Libro Terzo

Cerca sempre l'ultimo luogo, e di star sottomesso a tutti. Desidera e prega sempre, che la volontà di Die si adempia in te perfettamente. Un uomo, che è così disposto, entra nei confini della pace e della quiete.

IL FEDELE.

4. Signore, questa breve lezione, che tu mi dai, contiene in sè molta perfezione. E' di poche parole, ma piena di sentimento, e copiosa di frutto. Perocchè se fedelmente da me potesse osservarsi, non sarei così facile a turbarmi. Onde qualunque volta mi sento inquieto, e infastidito, m'accorgo d'essermi scostato da cotesti tuoi insegnamenti: ma tu, che tutto puoi, ed hai sempre a cuore il profitto dell'anima, accrescimi la misura delle tue grazie; acciocchè io possa mettere in pratica le tue dottrine, e compiere l'opera della mia salute.

Orazione contro i cattivi pensieri.

5. Signore, Iddio mio, non ti allontanare da me. Dio mio, deb mira a soccorrermi: poichè si son levati contra di me vari pensieri, espaventi grandi, che affliggono l'anima mia. In che modo passerò io tra loro senza venime offeso? In che modo potrò io dissiparli? 6. Ti farò io la strada, tu mi dici, ed umilierò i superbi della terra. Aprirò le porte della prigione, e ti scoprirò i più nascosti segreti.

- 7. Fa, Signore, come dici; ed alla sua presenza si dileguino tutt'i cattivi pensieri. Questa è la speranza, ed unica consolazione mia, il ricorrere a te in ogni tribolazione, il confidar nel tuo ajuto, l'invocarti di cuore, e l'aspettar con pazienza, che tu mi vogli consolare.

Orazione per otteneril lume della mente.

8. Rischiarami, buon Gesù, collo splendore del lume interno, e sgombra dal fondo del mio cuore tutte le tenebre. Metti freno a tanti pensieri, che mi distraggono, ed atterra le tentazioni, le quali mi fanno violenza. Combatti fortemente per me, ed espugna le male hestie, voglio dire le passioni allettatrici; acciocchè per la tua virtù ne venga la pace, e risuoni la moltitudire delle tue lodi nel Tempio santo, cioè nella pura coscienza. Comanda ai venti ed alle tempeste; di ali mare, acchetati; ed all'aquilone, non soffiar più; e sard gran tranquillità.

9. Manda la tua luce, e la tua verità, affinchè risplendano sopra la tetra:

3

poichè io sono terra vuota e sterile, insinochè tu non mirischiari. Versa dall' alto la tua grazia: bagna il cuor mio colla rugiada del Gielo: apprestami le acque della divozione per inaffiare la superficie della terra, acciocchè produca buono ed ottimo frutto. Solleva l'anima mia oppressa dal peso di peccati, e tieni sospesi tutt'i miei desideri alle cose celesti: perchè, assaggiata la dolcezza della superna felicità, mi riesca nojoso ogni pensiero terreno.

10. Trammi a te, e liberami da tutte le poco durevoli consolazioni delle
creature: non potendo veruna cosa creata contentar pienamente i miei desiderj,
e consolarmi. Congiungimi teco col legame inseparabile della tua dilezione,
giacchè tu solo basti a chi ti ama, e
senza te tutte le cose sono di niun valore.

# CAPO XXIV.

Gbe non si banno a ricercar curiosamente i fatti altrui.

# IL SIGNORE.

r. Figliuolo, non voler esser curioso, nè ti addossare inutili cure. Che t'importa questa, o quella cosa? Tu bada a seguitarmi. Che ti preme il sapere

2. Non ti curare dell'ombra d'un gran nome: nè di contrarre familiarità con molti; nè di riscuotere particolare amor da taluni: perocchè coteste cose generano distrazioni, e grandi offuscamenti nell'anima. Volontieri ti farei udire la mia parola, e ti svelerei i miei segreti, se tu fossi diligente nell'attendere la mia venuta, e mi aprissi la porta del tuo cuore. Sii cauto; e veglia nelle orazioni, ed umiliati

ies tutte le cose.



Molta pace godano gli amatori del tuo Nome, o Signore.

### CAPO XXV.

In che consista la pace stabile del cuore ed il vero profitto.

# IL SIGNORE.

1. Figliuolo, io già dissi: Vi lascio la pace, vi do la mia pace; nè io ve la do, come la dà il mondo. Tutti bramano la pace, ma non tutti si curano di fare ciò che conduce all'acquisto della vera pace. La mia pace è cogli umili, e coi mansueti di cuore.

La tua pace sarà nell'esercizio di molta pazienza. Se tu mi udirai, ed eseguirai le mie parole, potrai godere gran pace.

## IL FEDELE.

2. Che farò io dunque?

### IL SIGNORE.

- 3. In ogni azione considera bene quel che tu fai, e quel che tu dici, ed ogni tua intenzione indirizza a questo, di piacere a me solo, e fuori di me non desiderare, nè cercar nulla. Inoltre non giudicare temerariamente dei fatti, o detti altrui; nè t'ingerir nelle cose a te non commesse: e così forse avverrà, che poco o di rado ti turberai.
- 4. Che quanto a non provare alcuna perturbazione, nè soffrire molestia alcuna d'animo, o di corpo, non conviene ciò alla vita presente, bensì allo stato dell' eterno riposo. Non creder dunque d'aver trovata la vera pace, quando non isperimenti verun travaglio, nè che tutto per te vada bene, allorchè non hai chi ti faccia contrasto; nè che sia un seggo di perfezione, se tutto riesce a tuo modo. Nè pur ti credere d'essere qualche gran

194 menti dell' anima, perchè abbattuto dalle molestie io non mi perda di coraggio. Nè dico solo, che tu mi preservi da quelle cose, che la vanità dei mondani ambisce con tanto ardore: ma altresì da quelle miserie, che per un effetto della maledizione comune a tutt'i mortali, penalmente aggravano l'anima del tuo servo, e la ritardano, che non possa entrare, qualunque volta le piaccia, nella libertà dello spirito.

3. O Dio mio, dolcezza ineffabile. cangia per me in amarezza ogni consolazione della carne, la qual mi distoglie dall'amore dei beni eterni, ed à se malamente m' attira coll' apparenza di alcun diletto presente. No, mio Dio, non mi vinca la carne, ed il sangue: non mi seduca il colla sua gloria passeggiera: non soppianti colla sua stuzia il Demonio. Dammi fortezza per resistere pazienza da soffrire, costanza a perseverare. Dammi, in vece di tutte le consolazioni mondane, la soavissima unzione del tuo spirito; e infondi nel cuor mio l'amore del tuo Nome, che vi prenda in luogo 'dell' amor carnale.

4. Ah, che il cibo, la bevanda, il vestimento, e tutt'altro, che serve a sostenere la vita del corpo, sono di peso ad un'anima fervorosa! Concedimi, Signore, ch'io usi di tai sollievi con temperanza, e non mi vi attacchi con troppa ansietà. Non è permesso di rigettarli tutti, poichè bisogna sostentare la natura. Ma la tua santa legge ci vieta di cercar quelli, che non sono necessari, e molto allettano i sensi: perchè altrimenti la carne insolentirebbe contra lo Spirito. Mi regga, io te ne prego, tra due estremi la tua mano, e m'insegni a non dare in alcun eccesso.

#### CAPO XXVII.

Ch. l'amor proprio ci allontana fuor di modo dal sommo Bene.

#### IL SIGNORE.

1. BIsogna, Figliuolo, che tu dia tutto pel tutto, e che in te non resti niente di te. Sappi, che l'amor di te stesso ti pregiudica più che qualsivoglia altra cosa del mondo. Ciascuna d'esse ti si attacca più o meno, a misura dell'amore ed affetto, che ne nutrisci. Non diverrai schiavo di quelle che ami, se l'amor tuo sarà

puro, semplice, e ben ordinato. Guardati di desiderare ciò che non ti è lecito di avere. Guardati di avere ciò che ti può allacciare, e privare della libertà dello spirito. E da stupire, che col più incimo del cuore non ti abbandoni a me, insieme con tutto quel che tu puoi bramare o possedere.

- 2. Perchè ti vai consumando con vane tristezze? Perchè ti vai stancando con cure superflue? Rimettiti al mio beneplacito, e non proverai alcuno danno. Se tu cercherai questo o quel vantaggio, e se vorrai essere in questo o in quel luogo per aver il tuo comodo e la tua maggior soddisfazione, non sarai mai quieto, nè libero da sollecitudini: perchè in tutto si troverà qualche difetto, ed in ogni luogo s'incontrerà alcuno, che ti contrasterà.
  - 3. Non giova dunque l'acquisto, o l'accrescimento dei beni esteriori a renderti contento: ma piuttosto giova il disprezzo, che tu ne facci, e la cura di svellerne dal tuo cuore ogni desiderio. Il che non hai da intendere solamente dell'entrate e ricchezze; ma eziandio dell'ambire, e del desiderare vane lodi; cose tutte, che passano col mondo. Il luogo è un de-

Cap. XXVII.

197
bol riparo, se manca il servor dello spirito: nè durerà lungamente la pace procurata al di fuori, se lo stato del cuore non ha il vero fondamento; cioè se tu non ti stabilirai in me. Puoi ben mutar di luogo, ma non già migliorare. Perciocchè appena che ti si presenti l'occasione, e che tu l'accetti, ritroverai quel che fuggisti, e ancor di peggio.

Orazione per ottenere la purga del euore, e la speranza celeste.

## IL FEDELE.

dello Spirito santo. Pa, che la tua virtù corrobori in me l'uomo imeriore, e vuoti il cuor mio da ogn'inutile sollecitudine ed ansietà: ond'io non mi lasci trasportare dai varj desideri di qualunque cosa vile, o pregievole: ma tutte le riguardi come transitorie, e me pure come avente a passare con esso loro. Perciocchè nulla è durevole sotto il sole, ove tutto è vanità, ed affizione di spirito. Oh quanto è saggio chi pensa così!

5. Dammi, Signore, la sapienza eeleste, affinchè io impari a cercare e trovar te sopra ogni cosa; a gustarti ed amarti sopra tutto il creato; ed a considerar tutto il resto secondo l'ordine della tua sapienza, e com' è in effetto. Fa, ch' io schivi prudentemente chi mi lusinga, e sopporti pazientemente chi mi contraddice. Imperocchè questa è gran sapienza, non iscuotersi ad ogni soffio di parole, e non dare orecchio a sirena, che insidiosamente lusinga. E così si cammina sicuro per la strada intrapresa.

#### CAPO XXVIII.

Contra le lingue dei Maldicenti.

## IL SIGNORE.

1. NON abbi a male, Figliuolo, se alcuni avranno sinistra opinione di te, e diranno di te cose, che tu volontieri non oda. Tu dei pensar di te stesso ancor peggio, e credere che niuno sia più debole di te. Se cammini per la via dello spirito, non farai gran caso delle parole, che volano. Non è poca prudenza il tacere nel tempo delle contrarietà, e volgersi interiormente a me, senza inquietarsi per gli umani giudizi.

2. La tua pace non dipenda dalla lingua degli uomini: attesochè o essi giudichino bene, o male di te, tu per questo non sei altr'uomo da quel che sei. Ove si trova la vera pace, e la vera gloria? Non è forse in me? Così chi non desidera di piacere agli uomini, nè teme di dispiacer loro, goderà molta pace. Dall'amore disordinato, e dal vano timore proviene tutta l'inquietudine del cuore, e la dissipazione dei sensi.

#### CAPO XXIX.

Come si ba da invocare e benedire Die nel tempo della tribolazione.

### IL FEDELE.

in tutt'i secoli, perchè hai voluto che venga sopra di me questa tentazione e tribolazione. Io non la posso fuggire, ma sono in necessità di ricorrere a te, affinchè tu mi ajuti, e me la converta in vantaggio. Signore, io son ora nella tribolazione, e non trovo riposo al cuor mio: anzi mi sento assai afflitto dal presente travaglio. E che dirò adesso, Padre dilettissimo?

la sono colta fra le angustie: salvami in

questo punto.

Ma perciò venni a questo punto, acciocebè il tuo Nome si renda più ebiaro: il che avverrà, quando io sarò state molto uniliato, e poi per te liberato. Deb ti piaecia, Signore, di liberarmene: perciocchè io povero che posso fare, e dove anderò senza tel Dammi pazienza, Signore, anche per questa volta. Ajutami, Dio mio; e non temerò quantunque grande sia la tribolazione.

2. Ed ora che dirò io tra queste angustie? Signore sia fatta la tua volontà. Pur troppo meritai d'essere tribolato e gravato. Bisogna per certo ch' io soffra; ed oh ti piaccia armarmi di pazienza, infinchè passi la tempesta, e torni la calma. Sì, che la tua mano, omnipotente le valevole a tormi anche questa tentazione, o mitigarne la violenza, perch'io non vi soggiaccia del tutto: come già per avanti usasti meco assai volte, Dio mio, infinita misericordia. E quanto è a me più difficile, tanto è più facile a te questo cambiamento, che sa operare la destra dell' Altissimo.



Essendo in tribolazione, gridai al Signore, e fui esaudito.

#### CAPO XXX.

Dell'implorare l'ajuso di Dio, e della fiducia di ricuperar la sua grazia.

## IL SIGNORE.

r. Figliuolo, io sono il Signore, che conforto nel tempo della tribolazione. Vieni dunque a me, quando ti sentirai tribolato. Il principale ostacolo, che tu metti alla consolazione celeste, si è il ricorrer troppo tardi all'orazione. Imperocchè prima di pregarmi con

202 istanza, vai cercando molti sollievi, e ti ricrei fra gli esterni oggetti. E quindi deriva, che i ricercati conforti poco ti giovano, infinchè tu non t'accorga, eb 10 sono il liberator di coloro, i quali sperano in me: nè fuor di me v'è ajuto valido, nè consilio proficuo, nè rimedio durevole. Ma ripreso già animo dopo la tempesta, rincorati alla luce delle mie misericordie: perocchè io. si sono d'appresso (dice il Signore) per ristaurare il tutto, non solo interamente, ma altresì con abbondanza, e sopra ogni misura.

2. V'è forse per me nulla di difficile? o pur sarò simile all'uom che dice, e non fa? Ov' è la tua fede? Sra saldo, e con perseveranza: sii paziente, ed intrepido: e ti verrà la consolazione a suo tempo. Aspettami, aspetta pure: io verrò, e ti guarirò. La tentazione è quella, che ti molesta; e la vana paura è quella, che ti spaventa. A che serve la sollecitudine sull'incerto avvenire. se non ad accrescerti tristezza? Bastano a ciascuno le miserie d'ogni giorno. Vano è, ed inutile il turbarsi, o rallegrarsi delle cose future, le quali forse non succederanno mai.

3. Ma è effetto dell'umana fiacchezza il lasciarsi deludere da sì fatte im-

į

203 maginazioni; ed è segno d'animo ancor debole l'arrendersi sì facilmente alle suggestioni del nemico. Attesocchè è indifferente a quel Maligno il sedurci, e l'ingannarci con oggetti reali, o pur con fantasmi; il farci cadere coll' amor dei beni presenti, ovver col timore de'mali avvenire. Non si conturbi dunque, ne si sgomenti il tuo cuore: Credi in me, ed abbi fiducia nella mia misericordia. Quando tu pensi esser Jungi da me, spesse volte io ti sono più vicino. Quando tu reputi, che quasi tutto sia perduto, allora per lo più è il tempo d'acquistar maggior merito. Nò, che non è il tutto perduto. quando ti avviene il contrario di quel che aspettavi. Non dei giudicar del tuo stato secondo quel che attualmente ne senti: nè dei per tal modo abbandonarti, e ricevere qualunque avversità, dondecchè ella ne venga, come se ti fosse tolta ogni speranza di liberartene.

4. Non ti credere totalmente derelitto, ancorchè per qualche tempo io ti mandi alcuna tribolazione, o pur ti sottragga la bramata consolazione: mercecchè per questa strada si passa al Regno dei Cieli. E senza dubbio torna più conto a te, ed agli altri miei servi, d'esser esercitati colle avversità,

che se tutto v'andasse a seconda. In conosco i pensieri nascosti; onde so, ch'egli è molto spediente alla tua salvezza, che talora tu sii lasciato senza gusto spirituale, acciocchè per avventura non ti levi in superbia pei buoni successi, nè vogli compiacerti in temedesimo, per quello che non sei. Posso ben toglierti ciò che t'ho, dato, e restituirlo qualora mi piacerà.

5. Quando te lo darò, sappi ch'è mio; quando te lo torrò, non prendo niente del tuo: perocchè ogni buon dato, ed ogni dono perfetto proviene da me. Se ti manderò qualche gravezza, o qualsivoglia contrarietà, non ti sdegnare, nè ti perdere di coraggio: io presto posso sollevarti, e cambiare in allegrezza tutto l'affanno. Ma sappi, che quando così ti tratto, son giusto,

e degno di molta lode.

6. Se giudichi delle cose con savieza, e le miri al lume del Vero, non dei mai per le avversità lasciarti abbattere dalla tristezza, ma piuttosto rallegrarti, e ringraziarmene. Anzi dei riputare come motivo di singolar godimento, ch'io affliggendoti con dolori, non ti risparmi. Siccome il Padre amò me, così io amo voi dissi ai miei diletti discepoli, i quali certamente non man.

cap. XXX. 205 dai a gaudi temporali, ma a grandi battaglie: non agli onori, ma agli scorni; non all'ozio, ma alle fatiche; non a riposarsì, ma a riportar molto frutto colla pazienza. Figliuolo mio, nicordati di queste parole.

#### CAPO XXXL

Del disprezzo di tutte le creature perpoter ritrovare il Creatore.

## IL FEDELE.

1. DIgnore, ho tuttavia bisogno di maggior grazia, se debbo giungere là, dove niun uomo, ne verun altra creatura mi potrà sturbare. Perocchè infinarranto, che alcuna cosa mi rattiene. io non posso volare a te liberamente. Bramava questo libero volo quegli. che diceva: Chi mi dara penne a guisa di colomba per volare, e trovare il mio riposo? Che v'è di più tranquillo dell' oschio, semplice? E che v'è dipiù libero. quanto colui, il qual niente desidera sulla terra? Fa d'uopo dunque levarsi sopra tutto il creato, ed abbandonare perfettamente sè stesso; e intale elevazione di mente conoscere, che tu Creatore del tutto non hai nulla di simile alle creature. E se alcuno non sarà affatto distaccaro dalle cose create, non

potrà liberamente attendere alle divine. Quindi pochi si trovano, che diansi alla contemplazione, perchè pochi sanno appieno sbrigarsi da tutto ciò ch'è caduco e creato.

2. Per giungere à tanto, si richiede una grazia grande, che sollevi l'anima, e la rapisca sopra sè medesima. E se l'uomo non sarà levato in ispirito, e sciolto da ogni attacco alle creature, e tutto unito a Dio; quanto egli fa, e quanto ancora egli ha, non è di gran momento. Per lungo tempo sarà picciolo, e giacerà al di sotto colui, che stima esser grande qualche cosa, fuori che l'unico immenso eterno Bene. Poichè tutto ciò che non è Dio, è nulla, e per nulla dec riputarsi. Sommo in vero è il divario tra la sapienza dell'uomo illuminato e divoto. e la scienza del letterato e studioso cherico. Assai più nobile è la dottrina, che viene di sopra da'benefici influssi di Dio, che non è quella, la qual

3. Molti si trovano, che desiderano la contemplazione, ma non si studiano d'applicare i mezzi necessari per giugnervi. E' ancora di grande impedimento il fermarsi nelle pratiche esteriori e sensibili, e il travagliar poco ad

si acquista faticosamente coll'ingegno.

una perfetta mortificazione. Non so che cosa mai sia, nè da quale spirito venghiamo guidati, nè che pretendiamo noi, a cui sembra d'esser creduti spirituali, che mettiamo tanta fatica e sì gran cura nelle cose transitorie e vili, ed appena qualche volta pensiamo coi sentimenti affatto raccolti a

regolare il nostro interno.

4. Oh miseria deplorabile! che dopo un poco di raccoglimento, subito ci diamo alle cose esteriori, e non esaminiamo rigorosamente le opere nostre. Non badiamo dove giacciono i nostri affetti, nè deploriamo la corruzion totale del nostro cuore. Perchè ogni uomo avea corrotto il suo naturale istinto, perciò seguì il diluvio universale. Essendo dunque molto contaminate le nostre interne affezioni, è di necessità, che le azioni, che ne derivano, sieno ancor guaste, e facciano conoscere aver perduta la nostra anima il suo primiero vigore. Dal cuor puro procede il frutto della buona vita.

5. Si ricerca quanto alcuno abbia fatto: ma con quanta virtù lo faccia, non si esamina così minutamente. Si va indagando se sia forte, ricco, bello, abile; se scriva bene, se canti bene, s'è buon artefice. Pochi doman-

dano come sia povero di spirito, come paziente, e mansueto, come divoto e spirituale. La Natura riguarda l'esteriore dell'uomo, la Grazia si volge a ciò che ha di dentro. Quella spesse fiate s'inganna: questa confida

#### CAPO XXXII.

in Dio per non esser ingannata.

Dell'annegazione di sè stesso, e della rinunzia d'ogni cupidigia.

### IL SIGNORE.

1. H Igliuolo, tu non puoi godere una perfetta libertà, se non rinneghi totalmente te stessa. Tutti coloro, che hanno attacco alla roba, che si amana con eccesso, che sono avidi, curiosi, yagabondi, che cercano sempre i lor comodi, e non gl'interessi di Gesù Gristo, son come prigioni tra' ceppi, e si figurano e formano spesso dei progetti, che non dureranno: poiche tutto ciò, che non deriva da Dio, perirà. Tienti a memoria questa breve, e perfetta sentenza. Lascia tutto, e tutto troverai. Lascia le cupidità, e troverai il riposo. Meditala bene: e quando l'avrai messa in pratica, intenderai tutto.

IL FEDELE.
2. Signore, questa non è faccenda.

d'un giorno solo, nè giuoco da fanciulli: anzi in questo breve motto si contiene tutta la perfezione della vita religiosa.

IL SIGNORE.

3. Figliuolo, tu non ti dei ritirare, nè subito perder d'animo, quando ti si propone di camminar nella via dei Perfetti: ma piuttosto dei prenderne eccitamento per giungere a ciò che v' ha di più sublime, o almeno aspirarvi col desiderio. Oh fossi in tale disposizione, e pervenuto a tanto, che non fossi amator di te medesimo; ma dipendessi puramente dai miei cenni, e da quelli di colui, ch'io t'ho assegnato per Direttore! Allora sì, che mi piaceresti assai, e tutta la tua vita passerebbe in pace ed allegrezza. Molto ancora ti resta da lasciare; il che se non mi sacrificherai interamente, non otterrai ciò che chiedi. T'esorta, per arricchirti, a comprar da me dell'oro purificato dal fuoco: cioè la sapienza celeste, la qual calpesta tutte le cose di quaggiù. Posponile la sapienza ter rena, ed ogni compiacenza negli uomini, ed in te medesimo.

4. Ti ho ben detto, che tu dei comprare colla valuta delle più pregevoli è sublimi cose umane, quelle che dal mondo, si stimano le più vili. Per210 Libro Terzo

ciocchè stimasi molto vile e da poco, e quasi posta in dimenticanza la vera celeste sapienza, che non presume altamente di sè, nè cerca d'esser magnificata sopra la terra, lo che molti colla sola bocca predicano, ma le sono totalmente contrari col tenore della lor vita; ed è pur dessa quella preziosa margarita a molti nascosa.

### CAPO XXXIII.

Dell'incostanza del cuore, e del proporsi Iddio per unico fine.

### IL SIGNORE.

Igliuolo, non ti fidare dei tuoi affetti: quello che ora tu senti, presto si cambierà in un altro diverso. Infinchè tu viverai, sarai sottoposto, anche tuo malgrado, questi cambiamenti: dimodochè ora ti troverai lieto, ora mesto; ora tranquillo, or turbato, ora divoto, ora trepido; or diligente, or accidioso; ora serio, ora leggiero. Ma l'uomo savio, e bene ammaestrato nello spirito, sta saldo tra questi cambiamenti, non badando a quel ch' egli sente dentro di sè, nè da qual parte soffii il vento dell'instabilità: ma solo ad avanzarsi con tutta l'applicazion della sua mente verso l'ottimo fine, a cui si dee tendere. Attesochè a questo modo potrà egli rimaner sempre l'istesso, ed invariabile, tenendo di continuo fisso in me tra cotanti varj eventi *l'oschio* 

puro della sua intenzione.

2. Quanto però più puro sarà l'occhio dell'intenzione, tanto più sicuramente si naviga tra ledifferenti burrasche del mondo. Ma quest'occhio dell'intenzione, che dovrebbeesser sempre puro, si offusca in molti: i quali bentosto lo fissano a qualche oggetto dilettevole, che lor si presenta. Perocchè dirado si trova alcuno affatto libero da ognineo di proprio interesse. Così i Giudei vennero già in Betania appo Marta e Maria non per amor di Gesù solamente, ma altresi per veder Lazzaro. Vuolsi dunque purificar l'occhio dell'intenzione, acciocchè sia semplice e retto; e indirizzarlo verso di me, trapassando sopra gli oggetti, che si frappongono tra me e lui.

#### CAPO XXXIV.

Che Dio è saporoso in tutto e sopra tutte le cose a quei, che l'amano.

#### IL FEDELE.

1. Ecco il mio Dio, ed il mio Tutto. Che mai voglio di più? e qual maggior felicità posso desiderare? On pa-

rola piena d'unzione e di dolcezza! ma a chi ama la parola eterna, e non il mondo, nè le cose del mondo. Mio Die, e mio Tutto. Per chi intende, è detto abbastanza; ed il ripeterlo spesso, riesce dolce a chi ama. Imperocchè te presente, tutto è giocondo; ma te assente, tutto reca fastidio. Tu rendi tranquillo il cuore, e gli dai gran pace, e abbondante allegrezza. Tu fai, che l'uomo giudichi sanamente di tutto, e in tutto ti lodi; nè può alcuna cosa lungo tempo piacergli senza di te, ma per riuscirgli grata e gustosa, bisogna che la tua grazia v'intervenga, e sia condita col sale della tua sapienza.

2. Quegli, cui tu sei gustoso, di che mai non sentirà buon gusto? E quegli, cui tu non piaci, di che altro mai potrà sentir piacere? Ma i Savi di quaggiù, ebe seguono il mondo, e i diletti della carne, son confusi nella lor pretesa sapienza: perocchè nel mondo si trova grandissima vanità, e nella carne la morte. Quelli per contrario, che sprezzando le cose mondane, e mortificando la lor carne, vengono dietro a te, si danno a conoscere, che son veramente savi; perchè passano dalla vanità alla verità, dalla carne allo spirito. A costoro piace Iddio; e quanto di buono si trova nelle

creature, tutto lo indirizzano a gloria del Creatore. Dissimile però, e molto dissimile è il gusto, che si prova nel Creatore, e nella creatura; nelle cose eterne, ed in quelle del tempo; nella luce increata, e nella luce creata.

3. O eterna luce, che trascendi tutti i lumi creati, vibra dall'alto un raggio, il qual penetri tutto l'intimo del mio cuore. Purifica, rallegra, rischiara, e ravviva l'anima mia colle sue potenze, affinchè si unisca teco in trasporti di santo giubbilo. Oh quando verrà cotesta ora beata e desiderabile, che tu mi sazii colla tua presenza, e mi sii tutto in tutte de cose! Finchè ciò non mi sarà conceduto, io non potrò avere allegrezza compiuta. Ahi! che vive tuttavia in me l'uomo veccbio: non è affatto crocifisso; non è interamente morto. Si rivolta ancora contra lo spirito, eccita delle guerre intestine, nè soffre, che la pace regni nell'anima.

4. Ma tu, il qual domi l'orgoglio del mare, e calmi la violenza delle sue onde, sù via sorgi, e prestami ajuto. Stermina le mazioni, che vogliono la guerra, sconfiggile colla tua virtù. Fa di grazia vedere la grandezza delle tue maraviglie, e rendi gloriosa la fortezza della tua destra, perchè io non bo altra speranza, nè altro rifugio se non in te mio Signore Iddio.



Niuno deve tenersi sicuro in questa vita, ch'è tutta tentazione.

#### CAPO XXXV.

Che in questa vita non si ha sicurezza
dalle tentazioni.

## IL SIGNORE.

1. Figliuolo, tu non sei mai sicuro in questa vita; ma finche viverai, ti sono sempre necessarie le armi spirituali. Tu ti trovi circondato dai nemici, e sei combattuto a destra ed a sinistra. Se dunque non ti ripari da ogni parte collo scudo della pazienza,

non istarai lungo tempo ad esser ferito. Inoltre, se non fissi il tuo cuore in me, con volontà pura di soffrir tutto per amor mio, non potrai sostenere il calore di questa pugna, nè giungere alla palma dei Beati. Ti bisogna pertanto trapassar tutto virilmente, e ribattere con potente mano gl'incontri. Perocchè al vincitore si dà la manna, e lasciasi il pigro in gran miseria.

2. Se tu cerchi il riposo in questa vita, come poi giungerai all'eterno riposo? Non ti apparecchiare a molta quiete, ma bensì a gran pazienza. Cerca la vera pace, non in terra, ma in cielo: non negli uomini, o nelle altre creature, ma in Dio solo. Per amor di Dio tu hai a soffrir tutto di buon animo: cioè fatiche, dolori, tentazioni, vessazioni, ansietà, miserie, infermità, ingiurie, detrazioni, riprensioni, umiliazioni, confusioni, correzioni, e disprezzi. Queste cose giovano per l'avanzamento nella virtù: queste provano il soldato nuovo di Éristo: queste fabbricano la celeste corona. Io renderò mercede eterna per una breve fatica, e gloria infinita per una confusione transitoria.

3. Pensi tu d'aver sempre a tuo piacimento le consolazioni spirituali?

/ I miei Santi non l'ebbero già sempre : ma provarono molte angustie, varie tentazioni, e gran desolazioni. Sostenneronsi però con pazienza in tutti quel travagli, e confidarono più in Dio. che in sè stessi: ben sapendo, che i patimenti della vita presente non hanno proporzione alcuna colla gloria futura, che ne ha da esser la ricompensa: Presumi forse d'ottener subito ciò. che molti appena conseguirono dopo abbondanti lagrime, e gravi fatiche? Aspetta il Signore, combatti virilmente. è confortati: non diffidare, non ti partir dalla pugna; ma esponi costantemente il tuo corpo, e la vita per la gloria di Dio. Io ti rimunererò colla -maggior pienezza; io sarò teco in ogni sribolazione.

#### CAPO XXXVI.

Gontra i vani giudizj degli uomini.

# IL SIGNORE.

1. Figliuolo, fonda stabilmente il cuor tuo nel Signore, e non temere i giudizi degli uomini, ove la coscienza ti renda testimonianza della tua pietà ed innocenza. E'vantaggio e selicità il pati-

Cap. XXXVI. 217

re in tal guisa; nè ciò sarà grave a chi è umile di cuore, e confida più in Dio, che in sè medesimo. Molti molte ne dicono, e perciò si dee lor prestare poca fede; oltrechè non è possibile di soddisfare a tutti. E sebbene San Paolo studiossi di piacere a tutti, pure non fece conto alcuno dell'esser giu-

dicato nel tribunale degli uomini.

2. Si adoperò molto per quanto sapeva, e poteva all'edificazione, e salvezza degli altri: ma non valse ad impedire, che talora non fosse da lor condannato, o disprezzato. Perciò rimise il tutto in Dio, cui tutto era noto: ed egli si difese colla pazienza ed umiltà contra le lingue di coloro, che dicevano cose inique, o che giudicavano di lui vanamente e falsamente, e che ne spargevano quanto loro veniva in bocca. Pure talvolta rispose per giustificarsi, acciocchè il suo silenzio non fosse pei deboli occasione di scandalo,

3. Chi sei tu, che abbi a temere di un uomo mortale? Oggi è fra i Viventi, e domani più non si vede. Temi Iddio, e non paventerai le minacce degli uomini. Che può farti alcuno con parole, o con ingiurie? Più presto nuoce a sè, che a te, e non potrà sfuggire

K

il giudizio di Dio, sia che si voglia. Abbi tu Dio innanzi agli occhi, nè ti voler difender con altercazioni e querele. Che se ti pare al presente di restar vinto, e soffrire quella confusione che non hai meritata, non te ne sdegnare, nè sminuire per impazienza la tua corona. Ma piuttosto volgi lo sguardo al Cielo verso di me, il qual posso liberarti da ogni confusione ed oltraggio, e rendere a ciascuno secondo le sue opere.

### CAPO XXXVII.

Della pura ed intera rassegnazione di sè stesso, per ottenere la libertà del cuore.

# IL SIGNORE.

r. Figliuolo, abbandona te, e troverai me. Mettiti nell'indifferenza, nè voler nulla possedere; e guadagnerai sempre. Perciocchè ti si aggiungerà maggior grazia, come ti sarai rassegnato, e in tal rassegnazione persevererai.

# IL FEDELE.

2. Signore, quante volte dovrò rassegnarmi, ed in quali cose abbandonare me stesso?

# IL SIGNORE.

- 3. Sempre, ed in ogni momento; sì nelle cose picciole, e sì nelle grandi. Non eccettuo nulla: ma in tutto vuo' trovarti affatto spogliato. Altrimenti, in qual modo potrai tu essermio, ed io tuo, se nell'esterno e nell'interno non avrai deposta ogni propria volontà? Quanto più presto lo farai, tanto meglio te ne troverai; e quanto più pienamente e sinceramente, tanto più mi sarai grato, e n'avrai maggior merito.
- 4. Alcuni si rassegnano, ma con qualche riserva: perocchè come non hanno una piena fiducia in Dio, così si mostrano molto solleciti di provvedere a ciò che può loro bisognare. Altri pure offrono tutto alla prima: sospinti poscia dalla tentazione, ritornano ad essere proprietari; e perciò non si avanzano nella virtù. Costoro non giungeranno mai alla vera libertà del

cuor puro, nè alla grazia di gustar le dolcezze della mia famigliarità, se innanzi non si saranno interamente rassegnati, e non rinnoveranno ogni giorno il sacrifizio di sè medesimi; senza il quale non sussiste, nè potrebbe sussistere l'unione intima, per cui

si gode di me.

5. Io te l' ho detto assaissime volte, e torno ora a dirtelo: abbandona te stesso, rassegnati a me, e goderai gran pace interiore. Dà tutto pel tutto, non cercar nulla, non ridomandar nulla, fermati puramente, e determinatamente in me, e mi possederai. Il tuo cuore sarà libero, e le tenebre non ti opprimeranno. Sforzati a questo, per questo prega, questo desidera, che tu possi spogliarti d'ogni proprietà, e seguir nudo il nudo Gesu; morire a te, e vivere a me eternamente. Allora cesseranno tutte le vane immaginazioni, i movimenti cattivi, e le cure superflue. Allora pur mancherà lo smoderato timore. e l'amor disordinato resterà estinto.

### CAPO XXXVIII.

Della buona condotta nelle cose esterne, e del ricorso a Dio ne'pericoli.

### IL SIGNORE.

1. HIglipolo, tu dei studiosamente aspirare a questo, che in ogni luogo, ed in ogni azione, o sia occupazione esterna, tu sii interiormente libéro, e padron di te stesso, e tutte le cose sieno sotto di te, e non tu sotto di loro: onde disponghi delle tue azioni, non come servitore o schiavo, ch'eseguisce, ma qual regolatore e Signor. che comanda. Anzi essendo tu di servo divenuto libero e vero Israelita. dei passare alla condizione, e libertà dei figliuoli di Dio; i quali sono superiori alle cose presenti; e contemplano le eterne: i quali mirano coll'occhio sinistro le transitorie, e le celesti col destro: i quali non sono tratti dai beni temporali per attaccarvisi, ma sanno anzi farli servire agli usi legittimi, secondochè sono ordinati da Dio, ed istituiti dali' arrefice sommo, che nulla di disordinato lasciò nelle, sue creature,

2. Inoltre, se tu in ogni avvenimento non tifermi alle apparenze esteriori, nè esamini coll'occhio carnale eià che vedi o ascolti, ma tosto a qualunque occorrenza entri con Mosè nel Tabernacolo per consultare il Signore: udirai alcuna volta la divina risposta, e n'uscirai ammaestrato di molte cose presenti e future. Perocchè Mosè ebbe sempre ricorso al Tabernacolo per determinare gli affari dubbiosi e difficili; e s'appigliò all'ajuto dell'orazione per liberarsi dai pericoli, e dalla malignità degli uomini. Così ancor tu dei ritirarti net più intimo del tuo cuore, implorando con maggior istanza il soccorso divino. Quindi si legge, che intanto Giosuè, e li figlinoli d'Israele furono ingannati dai Gabaoniti, perchè non interrogarona prima l'oracolo del Signore: ma troppo creduli alle parole lusinghiere dei Deputati di Gabaon, si lasciarono sorprendere da una falsa compassione.

### CAPO XXXIX.

Che l'uomo non sia importuno negli affari.

# IL SIGNORE.

1. I Igliuolo, lescima me sempre tutta la cura dei ruoi affari: io gli disporrò bene a suo tempo. Attendi le mie ordinazioni, e ne sentirai giovamento.

## IL FEDELE.

2. Signore, molto volontieri ti lascio la cura di tutto: poichè ogni mio pensiero può giovar poco. Buon per me, s'io non avessi tanta sollecitudine pei futuri avvenimenti, ma mirassegnassi con prontezza al tuo volere.

# IL SIGNORE.

3. Figliuolo, spesso l'uomo si mette in faccenda per qualche cosa, che desidera: ma come l'abbia conseguita, comincia a giudicarne differentemente: perchè i suoi desideri non sono stabili sopra un medesimo oggetto, ma anzi dall'uno all'altro lo sospingono. Non è pertanto così picciola impresa il rinunziare sè stesso anche nelle minime cose.

4. Questa annegazione di sè stesso costituisce il vero profitto dell' uomo: e colui, che ha ciò fatto, è molto libero e sicuro. Ma l'antico nemico, opponendosi a tutt'i Buoni, non cessa di tentarli: anzi giorno e notte macchina grandi insidie, se per sorte possa far cadere alcuno, che sia men cauto, nel laccio teso del tradimento. Vegliate, dunque, ed orate (io Signore lo dico), acciocchè non cadiate in tentazione.



Ogni bene, ed ogni dono persetto viene dal Cielo.

### CAPO XL.

Che l'uomo da se medesimo non ha nulla di buono, ne può gloriarsi di nulla.

# IL FEDELE.

1. Signore, che mai è l'uomo, onde abbi a ricordarti di lui; o che è il figliuolo dell'uomo, per onorarlo di tue visite? Qual cosa mai ha egli meritato, perchè tu gli dessi la tua grazia? Signore, di che posso lagnarmi, se tu

m' abbandoni? ovvero che posso so giustamente opporti, se non sarà quel che domando? Certo che posso pensare, e dire con verità: Signore, io nulla sono, nulla posso, e nulla di buono ho da me, ma in tutto sono manchevole, e sempre tendo al niente. E se non verrò soccorso, ed animato internamente da te, divengo affatto

tiepido e dissoluto.

2. Tu perù, Signore, sei sempre lo stesso e sussisti in eterno; sempre buono, e giusto, facendo tutto con bontà, giustizia, e santità; e regolando tutto con sapienza. Ma io, che nel bene sono più proclive a decadere che ad avanzarmi, non mi mantengo sempre in uno stato: perciocchè sette tempi si mutano sopra di me. Nulladimeno, quando ti piaccia e mi porgi la tua mano sollevatrice, tosto mi trovo migliorato; conciossiachè tu solo, senza l'ajuto degli uomini, puoi soccorrermi e fortificarmi in sguisa, ch' io più non cambi nelle sembianze, al variar degli affetti; ma che il mio cuore a te si rivolga, e riposi in te solo.

3. Laonde s'io sapessi rigettare affatto ogni consolazione umana, o sia per acquistar la divozione, o per necessità che mi sospinga a cercarti; 226

dacchè non v'è tra gli uomini chi appieno mi consoli, allora sì, che con ragione potrei tutto sperare dalla tua grazia, ed esultar pel dono delle tue

nuove consolazioni.

4. Grazie a te, o Signore, da cui tutto deriva quanto mi succede di bene. Poichè io sono innanzi a te vanità e nulla, uomo volubile e fiacco. Di che mi posso dunque gloriare, o perchè ambisco d'essere stimato? Forse pel mio niente? ma ciò sarebbe il sommo della vanità. Veramente la vanagloria è una mala peste, e vanità grandissima: attesochè ci ritrae dalla vera gloria, e ci spoglia della grazia celeste. In effetto mentre l'uomo piace a sè stesso, dispiace a te; e mentre aspira alle umane lodi, resta privo delle vere virtù.

5. Ma la vera gloria e il giubbilo santo consiste nel gloriarsi in te, e non in sè stesso; godere nel tuo Nome, e non nella propria vittù ; nè compiacersi di alcuna creatura, se non per te. Sia dunque lodato il tuo Nome, e non il mio; sieno esaltate le opere tue, e non le mie: sia benedetto il tuo santo Nome da tutti gli uomini, nè io abbia veruna parte nelle loro lodi. Tu sci la mia gloria, zu l'esultazione del cuor

mio. In te mi glorierò e rallegrerò tutt'i giorni: e quanto a me non mi glorierò

se non nelle mie infermità.

6. Cerchino i Giudei la gloria, che gli uomini si danno l'un l'altro: io cercherò quella, che viene da Dio solo. Al certo tutta la gloria umana, tutti gli onori temporali, tutte le grandezze del mondo, se si confrontino coll'eterna tua gloria, sono vanità e follía. O mia verità, e misericordia, Dio mio, Trinità beafa, a te solo sia lode, anore, virtù, gloria per infiniti secoli de' secoli.

### CAPO XLI.

Del disprezzo di tutti gli onori temporali.

# IL SIGNORE.

1. I Igliuolo, non ti affliggere, se vedi gli altri onorati e sublimati, e te vilipeso e depresso. Leva il tuo cuore al Cielo verso di me, e non ti contristerà il disprezzo, che gli uomini facciano di te sopra la terra.

### IL FEDELE.

2. Signore, noi sigmo ciechi; e facilmente vengbiamo sedotti dalla vanità. 28 Libro Terzo

S' io dirittamente mi riguardo, non mi è stata mai fatta ingiuria da veruna creatura: onde non posso con giustizia lamentarmi contra di te. Bensì contra di me s'armano a ragione tutte le creature, perchè assai volte, e gravemente ti ho offeso. A me dunque meritamente si dee confusione. e disprezzo; ed a te lode, onore e gloria. È se a questo non mi disporrò, ch'io voglia di buon cuore essere vilipeso, abbandonato, e riputato un mero nulla da chicchessia, non potró acquistare la pace e stabilità interna, nè ricevere i tuoi divini lumi, nè teco unirmi perfettamente.

### CAPO XLII.

Che la pace non des fondarsi negti uomini.

# IL SIGNORE.

1. Figliuolo, se tu riponi la tua pace in alcuno, perche ti dà all' umore, ed ha teco domestichezza, sarai mal sicuro, ed intrigato. Ma se tu avrai ricorso alla sempre viva e permanente Verità, non ti contristerà la partenza, o la morte dell'amico. In me devi esser fondato l'amor tuo verso gli ami-

ci; e per me dev'amarsi chiunque ti sembra virtuoso, e ti è più caro in questa vita. Senza me non vale, nè durerà amicizia alcuna; e non è vero, e mondo quell'amore, di cui non sono io il legame. Tu hai da essere in guisa morto a sì fatte affezioni degli uomini da te amati, che (quanto è dal canto tuo) desidereresti sottrarti da ogni umano consorzio. Tanto più l'uomo si accosta a Dio, quanto più si discosta da tutte le consolazioni della terra. Tanto anche più alto a Dio si solleva, quanto più in sè si

profonda, e diventa più vile a sè stesso. 2. Chi poi attribuisce a sè alcunbene, impedisce che la grazia divina venga in lui: perchè la grazia dello. Spirito Santo cerca sempre il cuore umile. Se tu ti sapessi perfettamente annichilare, e spogliar d'ogni affetto per le cose create, allora m'obbligheresti a discendere in te con abbondanza di grazie. Quando tu fissi gli sguardi nelle creature, ti vien tolta la vista del Creatore. Impara a vincerti in tutto per amor del Creatore, ed allora sarai capace di giugnere al conoscimento di Dio. Quantosivoglia picciolo che sia un oggetto, se si riguarda e si ama disordinatamente, vizia

l'anima, e le impedisce di elevarsi verso il sommo bene.

### GAPO XLIII.

Contra la scienza vana e secolaresca.

# IL SIGNORE.

- 1. I Igliuolo, non ti muovano i belli ed acuti detti degli uomini: attesoebè il regno di Dio non consiste in parole, ma in opere di virtù. Sta attento alle mie voci, le quali infiammano i cuori, ed illuminano le menti, eccitano la compunzione, e consolano in differenti maniere. Non legger mai pur una parola, a fine di comparire più dotto, o più saggio. Bensì applicati alla mortificazione dei tuoi affetti viziosi, perchè questo ti gioverà più che la notizia di molte e difficili questioni.
- 2. Quando tu averai letto e imparato assai, ti bisogna sempre ritornare a questo solo principio. Io sono, che insegna agli uomini: io do ai fanciulli più chiara intelligenza di quella, che possa da alcun uomo esser comunicata. Quegli, cui parlo io, diverrà presto sapiente, e farà grandi progres-

si nello spirito. Guai a coloro, i quali cercano di sapere molte cose curiose dagli uomini; e poco si curano d'imparar la via, che bisogna prendere per servirmi. Tempo verrà, quando io, rhe sono il Gristo, il Maestro dei maestri, il Signore degli Angioli, apparirò per ascoltare le lezioni di tutti; cioè per esaminar la coscienza di ciascheduno. In allora colla lampada in mano anderò scrutinando ogni luogo di Gerusalemme; si renderà manifesto ciò sò è nascoso nelle tenebre, e le lingue dei Savi del secolo coi loro argomenti taceranno confuse.

3. lo son quello, che in un attimo sollevo la mente umile, sicchè capisca più ragioni della Verità eterna, che se altri ne avesse studiato per 10 anni nelle scuole. lo sono, che ammaestro senza strepito di parole, senza confusion d'opinioni, senza fasto d'onore, senza contrasto di dispute. Io sono, che insegno a sprezzar le cose terrene, ed avere in fastidio le presenti, a ricercare l'eterne, a gustar le celesti, a sfuggire gli onori, a soffrire gli scandali, a collocar in me ogni speranza, a non bramar nulla suori di me, e ad amarmi ardentemente sopra ogni cosa.

232 Libro Terzo

4. In effetto fu taluno, che amandomi di cuore, intese gli arcani divini, e ne parlò a maraviglia. Più avanzossi col rinunziare a tutto, che non avrebbe fatto con istudiare le più sos. tili questioni. Ma io dico ad altri dota trine comuni; ad altri ne dico delle particolari. Ad alcuni io mi comunico a poco a poco per mezzo di simboli, e figure; a certi altri poi con gran chiarezza disvelo i miei misterj. Il lin-. guaggio dei libri è il medesimo per tutti: ma non tutti istruisce egualmente, perciocchè io sono al di dentro il maestro della verità, lo scrutatore dei euori, il conoscitor dei pensieri. il promotor delle azioni, distribuendo a ciascuno i miei doni secondochè lo giudico conveniente.

### CAPO XLIV.

Che non dobbiamo tirarci addosso le cose esteriori.

### IL SIGNORE.

1. Figliuolo, bisogna, che tu ignori molte cose, e che ti reputi come morto sopra la terra, ed a cui tutto il mondo sia crocifisso. Bisogna ancora far il

sordo in molte cose; ed attendere piuttosto a quelle, che contribuiscono alla . tua pace. E' più utile il ritrarre lo sguardo dagli oggetti che spiacciono, e lasciare ciascuno nella sua opinione, che impegnarsi ad altercar con parole. Se tu starai bene con Dio, e riguarderai i suoi giudizi, più facilmente sopporterai d'esser vinto.

# L'IL FEDELE.

2. Aft Signore, a che siam giunti? Ecco si piange pel danno temporale; per un picciol guadagno si fatica e si corre; e la perdita spirituale va in dimenticanza, ed appena tardi ritorna a memoria. Usasi ogni attenzione a quel che poco o nulla giova; e si passa con negligenza quel che ci è sommamente necessario: perocchè l'uomo si dà tutto alle cose esteriori; e se non si ravvede per tempo, in esse volontieri sen giace.



Dilettissimi, non prestate fede ad ogni spirito.

### GAPO XLV.

Che non si dee credere a tutti, e che facilmente si trascorre nelle panole.

# IL FEDELE.

1. COL tuo ajuto, Signore, fammi trar frutto dalla tribolazione: poiche vana è la salute, che si spera dagli uomini. Quante volte m'è avvenuto di non trovar fedeltà, ove credeva che ve ne fosse! Quante volte ancora l'ho ritrovata, ove meno me l'aspettava!

Vana pertanto è la speranza, che si mette negli uomini: ma la salute dei Giusti è in te, Signore. Benedetto sii tu, Signore Iddio mio, in tutto ciò che ci accade. Noi siamo fiacchi, e volubili; facilmente siamo ingannati, e ci mutiamo.

2. Chi è colui, il quale in tutti gl' incontri possa guardarsi con tanta cautela e circospezione, che talvolta non incorra in qualche inganno, o perplessità? Ma chi si confida in te, Signore, e ti ricerca con semplicità di cuore, non cade sì agevolmente. E se mai s' imbatterà in alcuna tribolazione, siasi pur come si voglia intricato, ne verrà ben tosto da te liberato, o pur consolato: attesochè tu non abbandoni per sempre colui, che spera in te. Raro è l'amico fedele, il quale stia saldo in tutt' i travagli dell' amico. Tu. Signore, tu solo sei fedelissimo in ogni evento, e suor di te non v'ha akro simile a te.

3. Oh come bene l'intese quell'anima santa, che disse: La mia mente è rassodata, e fondata in Gesù Cristo! Se così fosse di me, non tanto facilmente ni agrecable il timor umano, nè i dardi delle parole pungenti mi commoverebbono. Chi pud tutto pre-

vedere, chi può cautelarsi contra i mali avvenire? Se ancor preveduti spesso ci offendono, improvvisi come non feriran gravemente? Ma perchè, meschino ch'io sono, non mi sono meglio cautelato? E perchè fui sì corrivo a credere agli altri? Tutto è. che siam uomini, nè altro siamo che uomini fragili, quantunque molti ci stimino, e chiamino Angioli. A chi crederò. Signore, a chi se non a te? Tu sei la Verità medesima, la quale non inganni, nè puoi essere ingannata. E per contrario ogni uomo è mendace, fiacco, incostante, e labile spezialmente nelle parole; sicchè appena gli si dee dar fede alla prima, qualunque apparenza di Vero sia nei suoi detti.

4. Quanto saggiamente ci hai ammonito, che ci guardassimo dagli nomini: che i nemici dell' nemo sono i tuoi domestici; e che non è da eredersi, se alcuno dicesse: Ecco què il Cristo, o eccolo là. Ho imparato a mie spese; e buon per me, che ciò riesca non a mia confusione, ma a cautela maggiore. Sii cauto, mi dice taluno, sii cauto: tieni in petto quanto ti dico. E pure mentrechè io taccio, ed mager ferma che resti ascoso il aggreto. Ten sa egli osservare il silenzio che mi raccoman-

dò: ma tosto scopre sè e me, e mi lascia così. Signore, preservami da sì fatti ciarloni ed incauti uomini, onde io non cada nelle loro mani, nè mai commetta tai falli. Metti sulla mia bocca parole di verità, e nelle quali si possa far fondamento; ed allontana dalla mia lingua ogni discorso fraudolento. Debbo in ogni modo guardarmi dal far quello, ch'io non posso soffrire negli altri.

s. Oh quanto è buono, ed atto a mantener la pace il tacere degli altri; non creder tutto alla rinfusa; non ridir facilmente ciò che si ode; svelare a pochi il suo animo; cercar te di continuo, o mio Dio, che vedi il fondo dei cuori; non lasciarsi aggirare da ogni evento di parole: ma solo desiderare, che tutto compiasi dentro e fuori di noi, secondo il piacimento della tua volontà! Oh quanto è sicuro per conservar la grazia celeste il fuggire ciò che apparisce grande agli occhi degli uomini, e il non bramare ciò che sembra attirar la loro ammirazione : e quindi con tutto lo sforzo attender a quanto può contribuire all'emendazion della vita, ed al fervore! Oh quanto nocque a molti, che la loro virtù fosse saputa, e innanzi il tempo

lodata! Oh quanto ad altri fu veramente proficuo il conservar sotto il silenzio le grazie, che ricevevano in questa fragile vita, la qual vien chiamata tentazione e guerra continua!

### CAPO KLVI.

Della fiducia, che dobbiamo aver in Dit, quando ci sieno avventate contro parole pungenti.

### IL SIGNORE.

1. I Igliuolo, stà saldo, è spera in me. Poiehè le parole che altro sono, se non parole? Esse volano per l'aria, ma non ispezzano una pietra. Se tu sei colpevole di quel che ti s' imputa, pensa a volertene emendare di buon animo. Se la tua coscienza non ti rimorde di nulla, risolviti a sostenere ciò volontieri per amor di Dio. Il meno che tu possi fare si è, che sopporti alcuna volta parole spiacevoli: tu, che non sei per anche atto a tollerare gravi percosse. E donde avviene, che cose tanto picciole ti passano il cuore, se non perchè sei tuttavia carnale, e badi agli uomini più del dovere? In effetto avendo tu pau-

ra di venir disprezzato, non vuoi esser ripreso dei tuoi falli, e vai cercan-

do scuse per ricoprirli.

2. Ma ti esamina meglio, e conoscerai, che ancora vive in te il mondo, e il vano desiderio di piacere agli uomini. Imperocchè fuggendo tu di venir depresso e confuso pei tuoi diferti, è chiaro segno, che non sei vero umile, nè veramente morto al mondo, e che il mondo non è crecifisso per te. Ma ascolta una delle mie parole, e non farai caso di 10 mila di quelle degli uomini. Or se si dicesse contro di te tutto ciò che la malignità potesse inventare, qual danno n'avresti, se tu lo lasciassi passar liberamente senza farne più conto che d'una paglia? Ti potrebbe forse strappare neppur un capello di testa?

3 Quegli però, che non istà raccolto in sè stesso, nè ha Iddio innanzi agli occhi, di leggieri si conturba per ogni parola di biasimo. Chi poi in me confida, nè si compiace appoggiarsi al proprio giudizio, non avrà timore degli uomini. Perocchè io sono il giudice, e il conoscitore di tutti gli arcani; io so di qual maniera è passata la cosa; io conosco colui, che fa l'ingiuria. e colui che la soffre. Di



I patimenti del tempo presente non sono condegni della fatura gloria.

### CAPO XLVII.

Che tutte le gravezze si devono tollerare per la vita eterna.

## IL SIGNORE.

r. Figliuolo, non ti ributtino le fatiche intraprese per amor mio, nè le tribolazioni ti facciano del tutto perder d'animo; ma in ogni evento la mia promessa ti fortifichi e consoli. Io sono sufficiente a ricompensarti fuor d'ogni termine e misura. Tu non avrai costaggiù lungo tempo a faticare, nè sarai sempre aggravato dai dolori. Aspetta un poco, e vedrai tosto il fine delle tue miserie. Verrà l'ora, in cui tutte le fatiche e le turbazioni cesseranno. E' poco, e breve tutto

quel, che passa col tempo

2. Fa bene ciò che tu fai; lavora fedelmente nella mia vigna: io medesimo sarà la tua mercede. Scrivi, leggi, canta, piangi, taci, cra, soffri con forrezza le avversità: la vita eterna merita d'esser acquistata con queste, ed altre maggiori battaglie. La pace verrà in un giorno, ch'è solamente noto al Signore: e non sarà giorno, nè notte come ora; ma una luce continuata, una chiarezza infinita, una pace stabile, e un riposo sicuro. Non dirai allora: Chi mi libererà da questo corpo di morte? Nè griderai: Abimè, che il mio esilio si è prolungato: perciocchè la morte sarà precipitata nell'abisso; e perpetua sarà la salute, niuna l'ansietà, perfetta la gioja, dolce e bella la società dei Beati.

3. Oh, se tu vedessi le corone immortali dei Santi nel Cielo, e di quale immensa gloria esultano ora coloro, che già furono sprezzati dal mondo, e quasi riputati indegni di vivere: cer-

Lı

4. Oh! se tu gustassi queste verità, e profondamente ti penetrassero nel cuore, come oseresti tu di lagnarti pur una volta sola? Non si dee forse tollerare qualunque travaglio per la vita eterna? Non è cosa di poca importanza il perdere, o l'acquistare il regno di Dio. Alza dunque la faccia verso del Cielo. Mira, ch'io vi sono, e meco tutt'i miei Santi: i quali dopo aver sostenuti nel secolo grandi combattimenti, godono ora, si consolano, son or sicuri dell'immortalità, or si riposano dalle fatiche, e dimoreranno eternamente con me nel regno del mio Padre.

### CAPO XLVIII.

Del giorno dell'eternità, e delle miserie di questa vita.

# IL FEDELE.

mansion beatissima della Città celeste! O giorno chiarissimo della Eternità, che non vien mai oscurato da notte, ma è di continuo illuminato dalla somma Verità: giorno sempre lieto, sempre pieno di sicurezza, e il cui stato mai non si cambia! Oh piacesse a Dio, che fosse per noi giunto quel giorno eterno, e che tutte queste cose temporali avessero avuto fine! Egli di già riluce ai Santi risplendente con perpetua chiarezza; ma non illumina se non da lungi, e come per ispecchio quei che son pellegrini quaggiù in terra.

2. I Cittadini del Cielo conoscono quanto quel giorno è ricolmo di gaudio. Piangono gli sbanditi figliuoli d' Eva, provando quanto amaro e tedioso sia questo della vita presente. Inostri giorni sono pochi, e cattivi, ripieni di dolori, e d'angustie: nei quali l'uomo è imbrattato da molti peccati, allacciato da molte passioni, assediato da molti timori, diviso da molte cure, distratto da molte curiosità, imbarazzato da molte vanità, circondato da molti errori, consumato da molte fatiche, afflitto dalle tentazioni, snervato dalle delizie, e tormentato dalla povertà.

3. Oh quando avran fine tante sciagure! Quando sarò liberato dalla misera servitù dei vizi? Quando, Signore, mi ricarderò di te solo? Quando proverò

 $\mathbf{L}_{/3}$ 

Libro Terzo in te un perfetto godere? Quando vedrommi in una vera libertà, senza alcun impedimento, senza veruna gravezza di spirito, e di corpo? Quando godero d'una pace solida, pace inaltorabile e sicura, pace interna ed esterna. pace stabile per ogni parte? Quando sarò assorto, o buon Gesù, nella vista della rua faccia? Quando contemplerò la gloria del tuo Regno? Quando mi sarai tutto in tutte le cose? Quando abiterò teco nel Regno tuo, che preparasti fino ab eterno ai tuoi Eletti? Eccomi povero, ed esule, abbandonato in paese nemico; dove ogni giorno sono guerre, e calamità grandissime.

4. Consolami nel mio esilio, mitiga il mio dolore, perchètu solo sei l'oggetto sospirato dei miei desideri; poichè quanto il mondo m'offerisce qui per sollazzo, tutto m'è grave. Desidero goderti intimamente: ma non posso giugnervi. Desidero attaccarmi alle cose del Cielo: ma le temporali, e le mie passioni mal mortificate mi rispingono verso la terra. Desidero collo spirito star sopra tutte le cose: ma dalla carne son costretto mio malgrado ad esser loro soggetto. Così io, nomo infelice, ho sempre a combattere con esso meco, e sono divenuto nojoso.

a me stesso, mentre lo spirito vuol sollevarsi in alto, e la carne procura restarsi al basso.

s. Oh quanto internamente patisco. allorchè meditando le cose celesti, mi si presenta tosto all'immaginativa una schiera d'oggetti sensuali per interrompere la mia orazione! O mio Dio, non ti allontanare da me; nè ti partire sdegnato dal tuo servo. Fa sfolgorare i tuoi lampi, e dissipa queste illusioni: scocca le tue saette, e saranno sbaragliati tutt'i fantasmi del nemico. Raccogli in te i miei sentimenti: fa, ch'io mi dimentichi di quanto v'ha nel mondo: dammi grazia di rigettar prontamente, e con disprezzo le immagini dei vizi. Vieni al mio soccorso, eterna Verità, acciocchè non mi seduca veruna vanità. Vieni, celeste soavità: e fugga dalla tua presenza qualunque impurità. Perdonami pure, ed usa meco misericordia, ogni qual volta nell' erazione penso ad altro che a te. Perciocchè ti confesso sinceramente. che ho costume di starvi molto distratto. In effetto assai volte non sono ivi colla mente, ove mi trovo col corpo, sia in piè, sia a sedere: ma piuttosto sono ivi, ove mi trasportano i miei pensieri. Là sono, dov' è il

mio pensiero; e il mio pensiero è ordinariamente dov'è quello ch'io amo-Tosto mi si affaccia allo spirito ciòche naturalmente mi diletta, o mi

piace per consuetudine.

Laonde tu, o Verità, apertamente dicesti: Dove è il tuo tesoro, ivi è pure il tuo euore. Se amo il Cielo, volontieri medito le cose del Cielo. Se amo il mondo, mi rallegno delle prosperità del mondo, e mi rattristo delle sue avversità. Se amo la carne, la mia immaginazione bene spesso mi rappresenta i diletti carnali. Se amo lo spirito, mi compiaccio di pensare ad oggetti spirituali. Attesochè parlo, eodo volontieri parlare di tutto ciò. che io amo; e ne riporto meco a casa. le immagini. Ma beato è quell'uomo che per amor tuo, o Signore, licenzia da sè tutte le creature; che fa violenza alla natura, e col fervor dello spirito crocifique la carne coi suoi viziosi desideri; ond'egli, rasserenata la coscienza, ti possa offerire l'orazione pura; e sbrigato dentro, e di fuori da tutto ciò ch'è terreno, sia fatto degno d'aver luogo nei cori degli Angeli.

### CAPO XLIX.

Del desiderio della vita eterna, e quanto grandi sieno i beni promessi a que'che combattono.

# IL SIGNORE.

1. HIgliuolo, quando tu senti che ti venga ispirato dal Cielo il desiderio della beatitudine eterna, e che brami d'uscire dalla prigion del tuo corpo, per poter contemplare la mia luce senza vicenda d'ogurità; allarga il cuor tuo, e ricevi con tutto l'ardore questa santa ispirazione. Rendi amplissime grazie alla sovrana Bontà, la qual tratta seco con tanta degnazione, sì benignamente ti visita, sì vivamente ti eccita, sì potentemente ti sostiene, onde dal proprio peso non sii tu tirato alle cose della terra. Perciocchè un tal favore non è frutto dei tuoi pensieri, o dei tuoi sforzi: ma è puro dono della grazia celeste, ed effetto del mio divino sguardo; acciocchè ti avanzinelle virtù, e segnatamente in maggiore umiltà; ti disponga ai combattimenti avvenire, e procuri di unirti a me con tutto l'affetto del tuo cuore, e di servirmi con fervente volontà.

gnore, com'egli sappia rinnegare se stesso, e reprimersi in tutte le cose. Appena si troverà altra oscasione, in cui più ti convenga morire a te medesimo, siccome quelladi vedere sopportare ciò che ripugna alla tua volontà: massimamente se ti vien comandato d'eseguire quel che non ti semibra nè ragionevole, nèutile. E perchè costituito tu in istato di dipendenza, non osi di contraddire alla Potestà superiore: perciò ti par duro il camminar a seconda del volere altrui, ed abbandonare ogni tuo proprio sentimento.

6. Ma considera, figliuolo, qual sarà il frutto di tali travagli, il lor sollecito fine, e la molto grande ricompensa che ne seguirà; e allora in vece di sentirne molestia, ne ritrarrai conforto gagliardissimo per animarti a soffrire. Imperocche per queste piccole voglie, alle quali, tu ora spontaneamente ris nunzi, farai sempre la tuavolontà nel Cielo. Là invero ti riuscirà di trovare tutto ciò che vorrai, tutto ciò che potrai désiderare. Là possederai ogni sorta di beni, senza tema di perderli. Là il tuo volere, unito sempre al mio. non bramerà nulla fuori di me, nulla di particolare. Là niuno ti contraddirà. niuno si lagnerà di te, niuno ti farà ostacolo, nè ti traverserà: ma tutti insieme ti saranno presenti gli oggetti dei tuoi desideri, e sazieranno tutte le affezioni del cuor tuo, e copiosamente le riempiranno. Là renderò gloria per gli obbrobri sofferti; per la affizioni un manto di lode; e per l'ultimo posto un seggio nel Ragno sternà. Là si conoscerà il frutto dell'ubbidienza, goderassi dei travagli della penitenza, e l'umile soggezione sarà gloriosamente coronata.

7. Abbassati dunque ora con umiltà sotto la mano di tutti: nè badare chisia quello che t'abbia ciò detto. o comandato. Bensì poni ogni studio, che chiunque ti chieda, ovvero t'accenni di voler qualche cosa, o sia egli tuo superiore, o eguale, o inferiore, tu prenda: il tutto in bene, e procuri di eseguirlocon sincera volontà. Cerchi altri questo, ed altri quello: si glorii questi ine questa cosa, e quegli in quell'altra. e ne riceva mille e mille lodi: quanto a te, non ti rallegrare nè gloriare in. nulla di ciò, ma solo godi nel disprezzo di te medesimo, nell'adempimentodel mio beneplacito, e nella miagloria. Questo è ciò che tu dei desiderare, che per la tua vita, e per la tua morte-Iddio sia sempre glorificato in te.



Rassegnati nei tuoi affanni in Dio; ed egli ti darà conforto.

### CAPO L.

Che l'uomo desolato dee rassegnarsi nelle mani di Dio.

# IL FEDELE.

2. O Signore Iddio, Padre santo, sii benedetto ora ed in eterno, perchè si è fatto come tu vuoi; e quel che fai, è tutto buono. Rallegrisi il tuo servo in te, e non in sè, nè in verun altro; mercecchè tu solo, o Signore, sei la vera allegrezza, tu la mia spesanza, e la mia corona, tu il mio con-

tento, e l'onor mio. Che mai ha il tuo servo, se non ciù che ha risevuto da te, ed ancora senza averlo meritato? Tutto ti appartiene, e quanto mi hai dato, e quanto hai fatto. Io sono povero, e dalla mia giovintù mi trovo in mezzo a travagli: e talora l'anima mia si sattrista insino a versar delle lagrime: e talora eziandio si conturba dentro di sè pel timore dei patimenti, che lesoprastano.

2. Desidero il gaudio della pace: domando la pace dei figliuoli tuoi, i quali sono flutriti da te nel lume delle tue consolazioni. Se mi concedi questa pace, se m'infondi questo gaudio santo, l'anima del tuo servo si scioglierà in cantici d'allegrezza, e sarà fervente nelle tue lodi. Ma se tu da lei ti sottrerrai, come spessissimo haicostume di fare, ella non potrà correre per la via dei tuoi comandamenti; ma piuttosto piegherà le ginocchia per battersi il petto: attesoché non è oggi più nello stato, in cui fu jeri e l'altrojeri, quando la tua lampana le risplendeva sul capo. e sotto l'ombra delle tue ali andava al coperto dagli assalti delle tentazioni.

3. Padre giusto, e degno sempre di lode, Pora è venuta di porre a prova il tuo servo. Padre amabile, è ben ragione, che in quest'ora il tuo servo pa-

tisca alquanto per amor tuo. Padre perpetuamente adorabile, già l'ora, che tu prevedesti ab eterno, è arrivata: quando per alcun poco di tempo ha il tuo servo a soccombere al di fuori, ma per vivere sempre interiormente appresso di te. Sia pur egli un po' vilipeso, umiliato, e depresso al cospetto degli uomini: sia abbattuto dalle passioni, e dalle infermità, affinchè di nuovo risorga teco nell'aurora d'un nuovo giorno, e venga glorificato nei Cieli. Padre santo, tu harcosì ordinato, e hai voluto così, e quanto bai prescritto, tutto è stato adempito. Poichè la grazia, che fai a chi più ami, si è che patisca, e sia tribolato nel mondo per amor tuo, quante volte, e da chiunque tu lo permetterai. Nulla si fa sopra la terra senza consiglio di tua volontà, senza ordine di tua provvidenza, e senza ragione. Buono per me, Signore, che tu mi abbi umiliato, acciocchè io impari le tue ordinazioni, e shandisca dal mio cuore ogni alterezza e presunzione. Utile cosa m'è, che Le confusione abbia ricoperto il mio volto; affinch' io cerchi piuttosto te per consolarmi, che gli uomini. Da ciò pure ho imparato a temere gl'imperscrutabili moi giudizi, onde affliggi il Giusto in-

257

sieme coll'Empio, manon senza equi-

4. Grazie ti rendo, perchè non la risparmiasti alle mie colpe; anzi mi battesti aspramente, trafiggendomi coi dolori, e caricandomi d'angustie esterne ed interne. Fra tanti oggetti, che sono sotto del Cielo, non v'è chi mi consoli se non setu, Signore Iddio mio, medico celeste delle anime; tu, che percuoti, e sani, che ci conduci sino al sepolero, e ce ne ritiri. La tua disciplina mi corregga: e la tua verga medesima servirà ad ammaestrarmi.

s. Ecco. Padre diletto, ch'io sono nelle que mani: m'inchino sorto la verga della tua correzione. Percuoti il mio dorso ed il mio collo, affinchè si ripieghi alla tua volontà la mia tortuosità. Fammi pio, ed umile discepolo, come ben sei solito di fare: ond'io cammini pronto ad ogni tuo cenno. Io con tutte le cose mie mi rimetto alla tua correzione: è meglio essere castigato in questo mondo, che nell' altro. Tu sai tutto in generale, ed in particolare; e nulla v'è nella cossienza dell'uomo, che ti sia nascoso. Tu conosci le cose avvenire prima che succedano: ne bai bisogno, che alcuno t'informi, o e'istruisca di quanto si fa sulla terra.

Tu sai quello, ch'è spediente al mio profitto, e quanto giovi la tribulazione a purgare la ruggine dei vizj. Trattami secondo il tuo beneplacito, da me desiderato; nè mi disprezzare per la mia vita piena di colpe, a niuno meglio, e più chiaramente nota, che a te solo.

6. Dami grazia, Signore, di sapere quel ch'è da sapersi; di amare quel ch'è da amarsi; di lodare quel che sommamente ti piace; di stimare quel che a te sembra prezioso; di biasimare quel ch'è spregevole, ai tuoi sguardi. Non permettere, ch'io giudichi delle cose secondochè appariscono agli occhi del corpo; nè ch'io decida, secondo quel che ne intenda dire da persone ignoranti: ma fammi giudicare secondo la verità delle cose sensibili, e delle spirituali, e sopra tutto ricercar sempre il beneplacito della tua volontà.

7. Gli uomini s' ingannano spesso nel giudicare conforme al rapporto dei sensi. S' ingannano pure gli amatori del secolo nell'amar solo le cose sensibili. Un uomo è egli forse in sè migliore, per essere stimato più grande, che egli non è, da un altro uomo? Quegli, il quale così l'esalta, è un bugiardo, che inganna un bugiardo; un vano, che si fa beffe d'un vano; un

cieco, che seduce un cieco; un infermo, che deride un infermo; ed un, che anzi veracemente lo disonora, mentrechè vanamente lo loda. Perchè tanto, e non più, è ciascun uomo in sè medesimo, quanto è, o Signore, dinanzi agli occhi tuoi, dice l'umile S. Francesco.

#### CAPO LI.

Che devesi attendere agli umili esercizi, quando manca la forza pei maggiori.

# IL SIGNORE.

r. Figliuolo, tu non puoi sempre mantenerti nel più fervente desiderio delle virtù, nè perseverare nel più alto grado della contemplazione. Ma sei necessitato dall'originale corruzione di abbassarti alle volte ad esercizi inferiori, e di portare, anche tuo malgrado e con noja, il peso della vita corruttibile. Finattantochè sei caricato d'un corpo mortale, proverai tedio ed angustia di spirito. Fa d'uopo dunque, che vestito di carne tu gema spesso sotto il peso di questa carne: attesochè tu non puoi attender di continuo agli esercizi spirituali, ed alla contemplazione di Dio.

2. Allora ti conviene ricorrere ad occupazioni basse ed esterne, e rierearti colla pratica delle buone opere; 260 Libro Terzo

aspettare con ferma fiducia la mia venuta, e la superna visitazione; e soffrir con pazienza il tuo esiglio e l'aridità della mente, infinchè io ritorni a visitarti, e ti liberi da ogni affanno. Perciocchè io ti farò dimenticare dei tuoi travagli, e godere la quiete interna. Scoprirò innanzi di te i prati deliziosi delle Scritture, acciocchè eol cuor dilatato cominci a correre nella via de' miei comandamenti. Allor dirai: 1 patimenti della vita presente non hanno proporzione alcuna colla gloria futura, che ci sarà manifestata.

#### CAPO LII.

Che l'uomo non si reputi degno di consolazione, ma piuttosto meritevole di castigo.

### IL FEDELE.

1. Signore, io non son degno delle tue consolazioni, nè d'alcuna visita interiore: e così giustamente mi tratti quando mi lasci nella povertà e desolazione. Perciocchè s' io potessi versar dagli occhi come un mare di lagrime, neppur sarei degno d'esser consolato da te. Laonde non merito se non flagelli e pene, perchè spesso e graveamente ti ho offeso, ed in molti modi

ho assai peccato. Considerata dunque la vera ragione, io non son degno pur d'una minima consolazione. Ma tu, Dio clemente e misericordioso, il qual non vuoi che periscano le opere tue, per far mostra delle ricchezze della tua bontà nei vasi di misericordia, ti degni di consolare il tuo servo d'una maniera sovraumana, eziandio senza verun suo merito, attesochè le tue consolazioni non consistono come quelle degli uomini, in discorsi frivoli e vani.

2. Che mai ho fatto io, Signore, perchè tu mi dessi alcuna celeste consolazione? Non mi ricordo d'aver fatto nulla di bene: ma bensì d'essere stato sempre inclinato ai vizi, e pigro all' emendazione. E'vero, e non lo posso negare: s'io dicessi altrimenti, tu ti leveresti contro di me, e non vi sarebbe chi mi difendesse. Che ho io meritato co' miei peccati, se non l'inferno e il fuoco eterno? Confesso con verità, qualmente non v'ha scherno e disprezzo, che non mi sia dovuto: nè a me si conviene l'esser annoverato tra quelli, che consacraronsi al tuo servigio. E sebbene odo questo mal volontieri, nulladimeno renderò per la verità testimonianza contro di me medesimo, accusandomi de'miei peccati,

a fine di poter più facilmente ottenere la tua misericordia.

3. Che dirò, reo ch'io sono, e tutto ripieno di confusione? Non ho lingua se non da dir solamente: Ho peccato, Signore, ho peccato; abbi pietà di me? perdonami, lasciami per un poco sfogare il mio dolore col pianto; prima cb'io va da alla terra tenebrosa, e coperta dalla ealigine della morte. Che altro di più dimandi da un reo, e misero peccatore, se non che abbia il cuor contrito, e si umilii per le sue colpe? Per la vera contrizione, ed umiliazione del cuore nasce la speranza del perdono; si raccheta la perturbata coscienza; riacquistasi la grazia perduta; s'assicura l' uomo dall'ira ventura: e Dio e l'anima penitente s'incontrano per darsi vicendevolmente il bacio santo di pace.

4. L'umile contrizion dei peccati è a te, Signore, sacrifizio accettevole; che rende nel tuo cospetto edore assai più soave che non è quello dell'incenso. Questa è pure il grato unguento, il qual volesti che fosse sparso sui tuni piedi, perchè mai non disprezzasti un cuor contrito, ed umiliato In questa è l'asilo sicuro dalla faccia dell'irato nemico. In questa si purga, e lava qualunque macchia altrove contratta.

#### CAPO LIII.

Che la grazia di Dio non si comunica a quei, che gustano delle cose terrene.

## IL SIGNORE.

1. H Igliuolo, la mia grazia è preziosa: non soffre mischiamento di cose straniere, nè di consolazioni terrene. Convien dunque, se vuoi ricevere l'infusion della grazia, che tu rimuova tutto ciò che le fa ostacolo. Vattene in luogo ritirato: ama di abitar con te solo: non cercar la conversazione di chicchessia: ma piuttosto indirizza a Dio divote preghiere, a fine di conservare la compunzione del cuore, e la purità della coscienza. Stima niente tutto il mondo: anteponi ad ogni occupazione esteriore l'attendere a Dio. Perciocchè tu non potrai attendere a me, ed insieme prender diletto nelle cose transitorie. Fa d'uopo scostarsi dai Conoscenti, e dagli Amici, e aver la mente libera da ogni sollazzo temporale. Così il B. Apostolo Pietro scongiura i Fedeli di Cristo, che come forestieri, e pellegrini in questo mondo, si guardino dai desideri carnali; che militano contra l'anima.

## 264 Libro Terzo

2. Oh quanta fiducia avrà al tempo della morte colui, il qual non è ritenuto sulla terra da verun attacco! Ma un' anima tuttavia inferma non comprende, che cosa sia l'aver il cuore separato da ogni oggetto terreno: nè l'uomo animale conosce la libertà dell'uomo spirituale. E pure s'egli vuol essere veramente spirituale, bisogna che rinunzii tanto ai lontani, come ai congiunti; e che da niuno si guardi più che da sè stesso. Se tu vincerai perfettamente te stesso, con maggior facilità supererai tutto il resto. La perfetta vittoria è trionfar di sè medesimo: poichè chi tien sè medesimo soggetto, sicchè la carne ubbidisca in tutto allo spirito, e lo spirito a me; questi è veramente di sè vincitore, e padrone del mondo.

3. Se aspiri d'ascendere a sì alto grado di perfezione, fa di mestieri cominciar con coraggio, e metter la seure alla radice, per isvellere e distruggere l'occulto e disordinato amore a te stesso, e ad ogni bene particolare e sensibile. Da questo vizio, d'amarsi l'uomo con eccesso e fuor d'ordine, deriva quasi tutto ciò ch'egli ha a vincere e sradicare in sè: il qual vizio superato, e distrutto che sia, ne

Cap. L111.

seguirà subito gran pace e tranquillità. Ma perchè pochi s'affaticano di morir perfettamente a loro medesimi, e d'uscire affatto fuori di sè, perciò i più restano inviluppati in loro stessi, nè possono innalzarsi sopra di sè collo spirito. Chi però brama camminar meco liberamente, è necessario, che mortifichi tutt'i suoi pravi e, sregolati affetti, e non s'attacchi a veruna creatura con particolar amore di concupiscenza.

#### CAPO LIV.

Dei varj movimenti della Natura, e della Grazia.

## IL SIGNORE.

i movimenti della Natura, e della Grazia: perocchè sono tra loro assai contrari, e insieme sottilissimi; ed appena si possono discernere, se non se dall'uomo di spirito, ed interiormente illuminato. Tutti in verità appetiscono il bene, e si propongono qualche bene nei lor detti, o nei lor fatti: onde molti restano ingannati sotto l'apparenza del bene.

2. La Natura è scaltra: ella attrae. allaccia, ed inganna molti; e sempre ha per fine sè stessa. Ma la Grazia cammina con semplicità, e schiva ogni apparenza di male; non tende insidie, e fa tutto puramente per amore di Dio, nel quale ancor si riposa, come in suo ultimo fine.

3. La Natura soffre contro sua voglia d'esser mortificata; nè vuol esser depressa, nè superata, nè star soggetta, ne sottoporsi spontaneamente. La Grazia per contrario attende alla propria mortificazione, resiste alla sensualità, cerca di venir soggettata, brama d'esser vinta, nè vuol far uso della sua libertà: ama d'esser tenuta sotto disciplina, nè desidera di signoreggiare a veruno; bensì aspira a vivere, dimorare, ed esser sempre sottomessa a Dio; e per l'amor di Dio è disposta ad abbassarsi umilmente ad veni sorta di persone.

4. La Natura s'affatica pel suo proprio comodo; ed ha l'occhio al guadagno, che può riportare da altri. La Grazia poi considera non ciò che a lei sia utile e comodo, ma piuttosto ciò che giovi a molti.

s. La Natura volontieri accetta l'onore, e l'osseguio. Ma la Grazia attribuisce fedelmente a Dio ogni onore, e gleria.

6. La Natura teme la confusione, ed il disprezzo. La Grazia all'incontro gode di tollerare obbrobri pel nome di Gesti.

7. La Natura ama l'ozio, ed il riposo del corpo. La Grazia però non può star senza operare, e di buon

animo abbraccia la fatica.

8. La Natura cerca di aver cose belle e pellegrine; ha in orrore le vili e grossolane. La Grazia per opposto si diletta delle semplici ed umili; non isdegna le ruvide, nè rifiuta di vestirsi

di vecchi panni.

9. La Natura ha in vista i beni temporali; si rallegra dei guadagni terreni; si attrista degli scapiti; s'adira ad ogni minima parola ingiuriosa. La Grazia d'altro lato aspira a' beni eterni; non s' attacca ai temporali; non si turba nelle perdite; non s'irrita per le più dure parole: attesochè ha riposto il suo tesoro e il suo contento nel Gielo, dove nulla perisce.

10. La Natura è avida, e più volentieri riceve, che non dona: ama ciò ch'è suo proprio, e particolare. Ma la Grazia è pietosa, e comunica quel che ha; non vuol niente di singolare, si contentà di poco, e giudica maggior felicità il dare, che il ricevere.

M 2

tir. La Natura è inclinata alle creature, alla propria carne, alle vanità ed alle novità. La Grazia per contrario tende a Dio, ed alle virtù; rinunzia alle creature; fugge il mondo; ha in odio i desideri della carne; risega i passeggi e le visite; e s'arrossisce di comparire in pubblico.

12. La Natura gode di avere qualche sollazzo esterno, in cui si diletti secondo i sensi. Ma la Grazia cerca di consolarsi in Dio solo, e sopra tutt'i beni visibili prende diletto nel

sommo Bene.

13. La Natura fa tutto per suo comodo e guadagno; non sa far nulla
per nulla; ma pel bene che fa, spera
d'aver ricompensa eguale o migliore,
o lode, o favore; e brama, che quanto
ella fa e dona, venga molto stimato.
La Grazia però non procura nulla di
temporale; nè domanda in mercede
altro premio che Diosolo; nè dei beni
del tempo, necessari alla vita, desidera più di quello che abbia a servire
all'acquisto degli eterni.

14. La Natura è lieta d'aver molti amici, e congiunti; si vanta della patria illustre, e della nobiltà della stirpe; asseconda i grandi, lusinga i ricchi, applaude a' suoi pari. La Grazia

269

ama fino i suoi nemici; non si gonfia per la turba degli amici, nè fa caso della qualità della patria, e dei natali, se pure non fossero fregiati di maggior virtù; favorisce il povero più che il ricco; ha più di compassione per l' innocente afflitto, che di compiacenza pel poderoso; si rallegra coi veritieri, e non coi bugiardi, ed esorta sempre i buoni ad aspirare a grazie maggiori, e ad assomigliarsi per le virtù al Figliuolo di Dio.

15. La Natura tosto si lagna di qualunque cosa che le manchi, o che l'affligga. La Grazia soffre con co-

stanza la povertà.

16. La Natura rivolge tutto a suo pro; combatte e disputa pei suoi propri interessi. La Grazia per l'opposto riferisce tutte le cose a Dio, come a primo principio, da cui procedono; non si attribuisce alcun bene, nè presume niente con arroganza; non contrasta, nè preferisce il proprio parere all'altrui, ma ogni suo sentimento e giudizio sottomette alla sapienza eterna, ed all'esame di Dio.

17. La Natura apparisce di sapere i segreti, e udire le novità; vuol comparire al di fuori, e sperimentar molte cose per la via dei sensi; brama

d'esser conosciuta, e fare quel che può arrecarle lode ed ammirazione. Ma la Grazia non si cura di novità, nè di curiosità; perchè tutto ciò che avviene, deriva dalla corruzione di ciò ch'è passato, non essendovi nulla sopra la terra che sia nuovo e durevole. Pertanto ella insegna a raffrenare i sensi, a schivar la vanagloria e l'ostentazione, a nasconder con umikà quanto merita ammirazione ed encomi, e a cercar da tutte le cose, e in tutte le scienze quel profitto, che se ne può trarre, e la gloria e l'onore di Dio. Non vuol, che si parli con lode nè di lei, nè di quanto le appartiene; ma solo desidera, che Dio sia benedetto nei suoi doni, il quale dà tutto per pura carità.

18. Questa Grazia è un lume sopranaturale, ed un certo special dono di Dio; è propriamente la marca degli Eletti, e il pegno dell'eterna salute: la qual dalle cose terrene solleva l'uomo ad amar le celesti, e di carnale lo rende spirituale. Quanto più dunque si deprime, e si vince la Natura. tanto maggior Grazia s' infonde; e per le nuove visite di lei l'uomo interiore vien ogni giorno riformato secondo

l'immagine di Dio,



Senza il favore della Divinità l'Uomo non ha alcun bene.

## CAPO LV.

Della corruzione della Natura, e dell'efficacia della divina Grazia.

## IL FEDELE.

1. Signore iddio mio, il qual mi ereasti a tua immagine e somiglianza, concedimi questa Grazia, che tu m' hai
fatto conoscere esser così poderosa, e
necessaria per salvarsi; ond' io possa
vincere la mia pessima Natura, la qual
mi strascina alle colpe ed alla perdizione. Perciocchè io sento nella mia
M s

272 Libro Terzo carne la legge del peccato, che s'oppone alla legge della mia mente, e mi conduce come schiavo ad ubbidire in molte cose alla sensualità; nè posso resistere alle sue passioni, se la tua santissima Grazia non mi assiste diffondendo gli ardori suoi nel mio cuore.

2. Sì, mio Dio, che ho bisogno della tua Grazia, e d'una Grazia grande per vincer la Natura sempre inchinevole al male fin dalla sua adolescenza. Conciossiachè caduta ch' ella fu nel primo uomo Adamo, e corrotta per il peccato, discese in tutti gli uomini la pena di questa macchia, sicchè la Natura medesima, che tu creasti in istato di bontà e di giustizia, è presa ora pel vizio stesso, e per l'infermità della Natura corrotta: attesochè i movimenti di lei, lasciati in sua balia, la traggono al male ed alle cose della Terra. In effetto quel po' di vigore, che l'è rimasto, è come una scintilla di fuoco nascosa sotto la cenere. Questa scintilla è appunto la Ragion naturale circondata da molt: tenebre, la qual tuttavia ritiene il discernimento del Rene e del Male, e la distinzione del Vero dal Falso: quantunque non sia capace d'adempire tutto ciò che approva per buono, nè goda più del pieno lume

della Verità, nè d'una sanà perfetta nelle sue affezioni.

2. Di quì è, o mio Dio, che secondo l'uomo interiore io mi compiaccio nella tua legge, sapendo che i tuoi comandamenti son buoni, giusti, e santi, e giudicando eziandio, che ogni male e peccato si dee fuggire. Ma secondo la carne io servo alla legge del peccato, mentre ubbidisco piuttosto alle sensualità, che alla ragione. Di quì è, ch'io trovo in me la volontà di fare il bene, ma non vi trovo la forza di adempirlo. Di quì è ch'io fo sovente molti buoni proponimenti: ma perchè mi manca la Grazia, che ajuti la mia debolezza. ad ogni leggiera difficoltà tralascio l' impresa, e vengo meno. Di quì è pure, che io conosco la via della perfezione, e veggo assai chiaramente come io debbo oprare; ma oppresso dal peso della propria corruzione, non mi sollevo a ciò che v'ha di più perfetto.

4. Oh quanto, Signore, mi è sommamente necessaria la tua Grazia a cominciare il bene, a proseguirlo, ed a compierlo. Perocchè privo di lei io non posso far niente: laddove posso far tutto in te confortandomi la tua Grazia: Oh Grazia veramente celeste, senza cui non abbiamo veri meriti, e per

Libra Terza nulla delconsi riputare tutti li doni della Natura. Nè le arti, nè le ricchezze, nè la bellezza, nè la forza. nè l'ingegno, nè l'eloquenza vagliono appresso di te, Signore, scompagnati dalla Grazia. Arresochè i doni naturali sono comuni ai buoni, ed ai cattivi; ma la Grazia, o sia la Carità, è il dono particolar degli Eletti: di cui essendo fregiati, vengono giudicati degni della vita eterna. Questa Grazia è tanto eccellente, che senza lei nulla si stima nè il dono della profezia, nè l'operazion dei miracoli, nè qualunque più sublime contemplazione. Anzi nè pur la Fede, nè la Speranza, nè le altre virtù ti sono accette, se vanno disgiunte dalla Carità e dalla Grazia.

5. O Grazia beatissima, che fai ricco in virtù il povero di spirito, e rendi umile di cuore chi molti beni possiede, vieni, discendi in me, riempimi delle tue eonsolazioni fin dal mattino, acciocche l'anima mia per la stanchezza, ed aridità di mente non venga meno. Ti scongiuro, Signore, che mi facci trovar grazia nella tua presenza: poichè mi basta la tua sola Grazia, quando pur non ottenessi nulla di quel che la Natura desidera. S'io sarò tentato e molestato da molte tribolazioni, non

275

temerò alcun male, mentre la Grazia tua sarà meco. Essa è la mia fortezza, essa mi dà consiglio, ed ajuto; essa è più potente di tutt'i miei nemici, ed è più savia di tutt'i savi insieme.

6. Ella è maestra di verità, regola di disciplina, luce del cuore, consolazion nelle afflizioni; pone in fuga la mestizia; scaccia il timore; alimenta la divozione; produce le lagrime. Che mai son io senza di essa, se non un legno secco, ed un inutile sterpo da gittar via? La tua Grazia dunque, o Signore, sempre mi prevenga, e mi accompagni; e faccia, che di continuo sia intento alle buone opere pei meriti di Gesù Cristo tuo Figliuolo. Così sia.

#### CAPO LVI.

Che dobbiamo rinegare noi stessi, ed imitar Cristo nel portare la Croce.

# IL SIGNORE.

1. I Igliuolo, quanto tu puoi uscire di te, tanto potrai entrare in me. Siccome il non desiderar nulla al di fuori, genera interna pace: così l'abbandonar sè medesimo interiormente, fa l'unione con Dio. Io voglio, che tu imperi la perfetta annegazione di te, onde sappi rassegnarti al mio volere sensa. M 6

276 Libro Terzo

contraddizione e lamento. Seguita me: lo sono Via, Verità, e Vita. Senza Via non si cammina, senza Verità non si conosce, senza Vita non si vive. Io sono Via, la qual tu dei seguire; Verità, cui dei credere; Vita, che dei sperare. Io sono Via, che non fa smarrire; Verità, che non può ingannare; Vita, che non ha termine. Io sono Via dirittissima; Verità sovrana; Vita vera, vita beata, vita increata. Se tu starai nella mia Via, conoscerai la Verità; e la Verità ti libererà; ed otterrai la Vita eterna.

2. Se vuoi entrar nella Vita, esserva i comandamenti. Se vuoi conoscer la Verità credi a me. Se vuoi esser perfetto, vendi tutto. Se vuoi esser mio discepolo, rinnega te stesso. Se vuoi posseder la Vita beata, dispregia la presente. Se vuoi esser esaltato in Cielo, umiliati nel mondo. Se vuoi meco regnare porta meco la Croce. Perocchè solamente i servi della Croce trovano la Via della beatitudine, e della vera luce.

# IL FEDELE.

3. Gesù Signore, giacchè la Via, che tu hai battuta, è angusta, e vilipesa dal mondo, fammi grazia, ch'io t'imiti camminando in essa, e soffren-

Cap. LVI.

do il disprezzo del mondo. Attesochè il servo non è da più che il suo Signore, nè il discepolo è da più che il Maestro. Si eserciti il tuo servo nell'amirazione della tua Vita, perchè in lei consiste la mia salute, e la vera santità. Quanto io leggo, od ascolto fuori di essa, non mi conforta, nè mi diletta pienamente.

#### IL SIGNORE.

4. Figliuolo, perchè tu sai, ed hai letto tutte queste dottrine, sarai beato, se le adempirai. Chi ha ricevuto i miei comandamenti, e gli osserva, è quegli che mi ama; ed io amerò lui, e gli manifesterò me stesso, e lo farò seder meco nel Regno del Padre mio.

#### IL FEDELE.

5. Come tu, Gesù Signore, hai derto e promesso, così appunto sia fatto, e mi si conceda di meritarlo. Accettai, e ricevetti di man tua la Groce: io dunque la porterò, e la porterò infino alla morte, siccome tu me l'hai posta addosso. Veramente la vita del buon Monaco è Groce, ma Groce, che guida al Paradiso. Già si diè principio all' opera: non è più lecito tornare indietro, nè conviene abbandonarla.

278 Libro Terzo

6. Sù via, Fratelli, andiamo insieme: Gesù sarà con noi. Per amor di Gesù abbiamo presa questa Croce: per amor di Gesù perseveriamo in Croce. Egli, ch'è nostro capitano e nostra guida, sarà nostro sostegno. Ecco il nostro Re, che entra in campo innanzi di noi, e combatterà in favor nostro. Seguitiamolo con coraggio: niuno si lasci vincere dal timore: siam pronti a morir generosamente pugnando: ne oscuriamo la nostra gioria colla macchia di fuggir dal conflitto, abbandonando la Croce.

#### CAPO LVII.

Che l'uomo non dee troppo abbattersi, allorche cade in alcuni difetti.

# IL SIGNORE.

I. Igliuolo, la pazienza e l'umiltà nelle cose avverse mi piacciono più che la molta consolazione e divozione nelle prospere. Perchè ti contrista un picciolo fatto, o detto contro di te? Quando ancor fosse stato di maggior peso, tu non avresti dovuto turbartene. Ora però lascialo passare: non è il primo, nè è nuovo, nè sarà l'ulti-

mo, se vivrai lungo tempo. Tu sei forte assai, insinochè non ti avvenga alcun'avversità; sai parimente ben consigliare e confortare gli altri coi tuoi discorsi; ma quando un' improvvisa. tribolazione si presenta alla tua porta. manchi di risoluzione e di forza. Considera dunque la tua gran fiacchezza, la quale tu provi spesso fin nelle picciole contrarietà: sebbene allorchè queste ed altre simili ti avven-

gano, sono per tua salute.

2. Shandisci tutto ciò, al meglio che sai, dal tuo cuore: e se ne sei tocco, non essere però abbattuto, nè lun-, go tempo inviluppato. Almeno soffri pazientemente, se non puoi farlo allegramente. E benchè tu non odi questo volontieri, e te ne risenti, procura di reprimerti, nè ti lasciare uscir di bocca parola alcuna scomposta, onde i semplici ne restino scandalezzati. Presto si calmerà la tempesta mossa; e il tuo interno dolore, ritornando la Grazia. si raddolcirà. Vivo (dice il Signore) ancor apparecchiato a darti aiuto, e consolarti più del solito, se tu avrai in me fiducia, e divotamente m² invocherai.

3. Stà di buon animo, e preparati a maggior sofferenza. Non è tutto 280 Libro Terzo

perduto per te, se ti senti spesso tribolato, o gravemente tentato. Uomo sei, e non Dio; sei carne, e non Angelo. Come potresti tu persister sempre nello stato medesimo di virtù, quando questa costanza mancò all'Angelo nel Cielo, ed al primo uomo nel Paradiso terrestre? Io son quello che consolo e guarisco gli Affitti; ed io sollevo fin'a participar della mia Divinità quei, che conoscono la loro debolezza.

#### IL FEDELE.

4. Signore, sia benedetta la tua parola più dolce all'anima mia, che non è il favo del mele alla mia bocca. Ora che farei in tante mie tribolazioni ed angustie, se tu non mi confortassi coi tuoi santi discorsi? Purchè io giunga finalmente al porto della salute, che deve importarmi quali e quanti mali avrò sofferti? Dammi un buon fine: concedimi un passaggio felice da questo mondo. Ricordati di me, o mio Dio, e guidami per diritto cammino al tuo Regno. Che così sia.

## CAPO LVIII.

Che non si devono investigare gli alti misteri, e gli occulti giudizi di Dio.

# IL SIGNORE.

1. L'Igliuolo, guardati dal disputare di materie alte, e degli occulti giudizi di Dio: perchè questi venga così abbandonato, e quegli sollevato a tantagrazia; perchè questi ancora sia cotanto afflitto, e quegli sì ricolmo di onori. Queste cose sorpassano qualunque capacità d'umano intendimento; e niun raziocinio, o disputa è sufficiente ad investsgare il giudizio di Dio. Quando adunque il nemico ti suggerisce così fatte questioni, o pure alcuni uomini curiosi te ne richieggono, rispondi loro con quel detto del Profeta: Signore, tu sei giusto, e i tuoi giudizi son retti; ovvero con quell'altro: I giudizi del Signore sono la verità medesima, e tutti egualmente fondati nella giustizia. Si hanno da temere e non da esaminare i miei giudizj; siccome quelli che sono incomprensibili all'umano intelletto.

2. Parimente non voler indagare, nè disputare intorno ai meriti dei San-

182 Libro Terzo

ti. Se l'uno è più santo dell'altro; o chi sia maggiore nel regno dei Cieli. Cotali ricerche partoriscono spesso differenze e contese inutili: fomentano altresì la vanagloria, donde nascono poi invidie e discordie, mentre superbamente si dichiara l'uno per un Santo, e l'altro si sforza di preferirgliene un altro. Inoltre il voler sapere ed investigare simiglianti arcani, non è di alcuna utilità, anzi dispiace a' Santi; imperocchè io non sono il Dio della discordia, ma della pace: la qual pace consiste più nella vera umiltà, che nella propria esaltazione.

3. Alcuni da zelo di divozione son portati con maggior affetto verso questi, che verso quelli: ma cotale zelo è piuttosto umano, che divino. Io son quegli che ho fatto tutt'i Santi: io diedi loro la grazia, io gli esaltai alla gloria. lo conosco i meriti di ciascheduno: jo gli ho tutti prevenuti colle mie più dolci benedizioni. Io nella mia prescienza conobbi innanzi ai secoli i miei Eletti: io gli prescelsi, e gli separai dal mondo, e non già prescelsero me. Io gli chiamai colla mia grazia, gli attrassi colla mia misericordia, gli feci passare per varie tentazioni. Io lor infusi consolazione mirabili, io diedi loro la perseveranza, io coronai la lor pazienza. Io gli conosco tutti dal primo all' ultimo: io tutti gli abbraccio con inestimabile dilezione. Io debba esser lodato in tutt' i miei Santi: io ho da esser benedetto sopra ogni cosa, ed onorato in ciascuno di essi; siccome coloro, ch'io innalzai e predestinai a tanta gloria, senza alcun precedente lor merito.

4. Chi dunque disprezza un dei minimi di essi, che son tutti miei, non ancora neppure il grande: perciocebò io bo fatto il pieciolo ed il grande. E chi sminuisce i pregj ad alcuno dei Santi, gli sminuisce ancor a me, ed a tutti gli altri, che abitano nel regno dei Cieli. Tutti sono una stessa cosa pel vincolo della carità; hanno un medesimo sentimento, un medesimo volere, ed un medesimo amore tra loro, il quale gli riunisce tutti in me, che son tutto in tutti.

5. Ma ancora (il che è molto più sublime) aman egli più me, che sè stessi, e i propri loro meriti. Attesochè rapiti sopra di sè, e tratti fuora del loro amor proprio, si abissano interamente nell'amore, che hanno per me; ed in esso con sommo lor gaudio si riposano. Nulla v'è, ehe possa distornarli da un tal godimento, nè farli

discendere da sì alto grado: perchè ripieni della verità eterna, ardono del fuoco d'una carità inestinguibile. Cessino dunque dal disputar dello stato de' Beati i carnali e brutali uomini. che non sanno amare se non la loro privata soddisfazione. Quindi e tolgono loro e aggiungono dei pregi secondo la propria inclinazione, e non

secondo la mia eterna verità.

6. In molti è ignoranza, e massime in quelli, che poco illuminati, appena intendono che cosa sia amar alcuno con dilezione puramente spirituale. Sono ancora molto portati da naturale affezione e da amicizia umana ad amare questi o quei Santi, immaginandosi che sia delle cose del Cielo come è di quelle della terra. Ma la differenza tra esse è infinita, la quale non avvertiscono gl'imperfetti, e conoscono gli uomini illuminati per divina rivelazione.

7. Guardati dunque, Figliuolo, dal trattar curiosamente di quelle materie, ch' eccedono la tua intelligenza: ma piuttosto attendi con ogni studio a fare in modo che tu possa almeno essere il minimo nel regno di Dio. E quando alcuno sapesse, quale fra i Santi fosse più perfetto di un altro. o riputato più grande nel regno dei Cieli, a che mai gli gioverebbe questa notizia, purchè quindi non prendesse occasione di umiliarsi innanzi di me. e con più acceso zelo render gloria al mio Nome? Chi pensa alla gravezza dei suoi peccati, ed alla scarsità delle sue virtù, e quanto egli sia lontano dalla perfezione dei Santi, si rende assai più grato a Dio, che non è quegli che disputa del più o meno della loro grandezza. Meglio è invocare i Santi con divote preghiere accompagnate da lagrime, ed implorare umilmente i loro gloriosi suffragi, che non l'esaminare con vane ricerche i segreti del loro stato.

8. Eglino sono in sommo grado contenti, e lo sarebbero pure degli uomini, se gli uomini sapessero contentarsi e raffrenar la licenza dei lor vani discorsi. Non si gloriano i Santi dei propri meriti, siccome quelli, che niun bene a sè attribuiscono, ma bensì tutto riferiscono a me, il quale per l'infinita mia carità ho dato loro il Tutto. Sono ricolmi di tanto amore della Divinità, e di gaudio così soprabbondante, che nulla manca alla loro gloria e nulla può mancare alla loro felicità. Tutt'i Santi quanto più subli-

mi son nella gloria, tanto in sè stessi sono più umili; e questo gli avvicina vieppiù a me, e me gli rende più cari.

vieppiù a me, e me gli rende più cari. E perciò tu trovi scritto: Che deponevano le loro corone appie del trono di Dio; e si gittavano colla faccia per terra innanzi all' Agnello; ed adoravano quel-

lo che vive per tutt'i secoli.

9. Molti ricercano chi sia il maggiore nel regno di Dio, i quali non sanno se pur saranno degni d'esservi ascritti fra i minimi. E cosa grande l'esser anche il minimo in Cielo, dove tutti son grandi: poichè tutti verranno chiamati, ed effettivamente saranno figliuoli di Dio . Il minimo degli Eletti sarà innalzato sopra mille, è il peccatore dopo cent' anni di vita morrà d' una morte eterna. Laonde chiedendomi i discepoli qual fosse il maggiore nel reeno dei Gieli. udirono tal risposta: Se voi non vi cambierete, e diverrete simili ai fanciulli, non entrerete nel regno dei Cieli. Chi dunque si renderà picciolo come questo fanciullo, costui sarà il maggiore nel regno dei Cieli.

10. Guai a coloro, che sdegnano d'abbassarsi spontaneamente coi fanciulli: mercecchè la porta del Regno celeste, ch'è bassa, non ne permetterà loro l'ingresso. Guai parimente ai

ricchi, i quali banno in questo mondo le loro consolazioni: poichè mentre i poveri entreranno nel regno di Dio, essi ne staranno fuori urlando disperati. Rallegratevi, o umili, e fate festa, o poveri, perchè vostro è il regno di Dio; se pure camminate per la via della Verità.

#### CAPO LIX.

Che dee riporsi in Dio solo ogni nostra speranza e fiducia.

## IL FEDELE.

1. Ifgnore, qual'è in questa vita la fiducia, ch' io ho? o qual'è la maggior mia consolazione in tutto ciò, che apparisce sotto il Ciclo? Non sei forse tu, Signore Dio mio, le cui misericordie sono senza numero? Dove mai bo avuto bene senza te? o quando mai, te presente, bo potuto aver male? Amo meglio esser povero per te, che ricco senza te. Scelgo piuttosto pellegrinar sulla terra con esso teco, che senza te possedere il Cielo. Dove sei tu, ivi è il Cielo: e dove tu non sei, ivi è la morte e l'inferno. Tu sei l'oggetto d'ogni mio desiderio: e perciò a te debbo indirizzare i miei gemiti, i miei gridi, e le mie suppliche. Per fine io non mi posso appieno confidare in verun altro, il qual mi soccorra più opportunamente nelle mie necessità, se non in te solo, Dio mio. Tu sei la mia speranza, e la mia fiducia: tu il mio consolatore, e l'amico fedelissimo in tutto.

- 2. Ognun cerca i suoi interessi: tu solamente risguardi alla mia salute e al mio profitto; ed ogni cosa tu mi converti in bene. Ancorchè tu mi esponga a varie tentazioni ed avversità, pure tutto ciò ordini ad utile mio, essendo tuo costume di provare in mille maniere i tuoi Diletti. Nelle quali prove tu non dei esser meno amato e benedetto, che se mi ricolmassi di consolazioni celesti.
- 3. In te dunque metto, Signore Iddio, tutta la mia speranza e il mio rifugio: in te depongo ogni mia tribolazione ed angustia: dacchè quanto io veggo fuori di te, tutto ritrovo debole ed incostante. Non mi gioveranno i molti amici, nè i forti difensori mi potranno ajutare; nè darmi utili avvisi i prudenti consiglieri; nè consolazioni recarmi i libri dei dotti; nè valere a liberarmi qualunque ricco tesoro; nè a rendermi sicuro qualunque ameno ritiro; se tu stesso, Signore, non mi assisti e soccorri, fortifichi e consoli, ammaestri e difendi.

4. Imperocché tutte le cose, che sembrano acconcie ad aver pace e felicità, son nulla senza te; e nulla contribuiscono a rendermi veramente felice. Tu sei dunque il fine d'ogni bene, la sublimità della vita, e la profondità dei più alti discorsi: e lo sperare in te sopra di tutto è la maggior concolazion dei tuoi servi. A te sono rivolti gli occhj miei; ish te confido, mio Dio, Padre delle misericordie. Benedici. e santifica l'anima mia colla celeste benedizione; affinch'ella divenga tuo santo abitacolo, e seggio dell'eterna tua gloria; e che nulla si trovi in questo tempio della tua Divinirà, che spiaccia agli occhi della sua Maestà. Riguardami, Signore, secondo la grandezza della bontà tua, ? la moltitudine delle tue misericordie; ed esaudisci. l'orazione del povero tuo servo, rilegato lungi da te nella regione dell' ombra della morte. Proleggi e conserva tra tanti pericoli di questa vita corruttibile l'animà del minimo dei tuoi servi; ed accompagnandolo la tua Grazia. indirizzalo per la via della pace alla patria dell'eterno lume. Così sia.

Fine del Libro Terzo.

#### DELL'IMITAZIONE

# DICRISTO

LIBRO IV.



Colui che mangia la mia Carne, e beve il mio Sangue, egli è in me, ed io in lui.

#### PROEMIO.

Divota esortazione alla sacra Comunione.

# IL SIGNORE.

V Enite da me tutti voi, che siete affaticati ed aggravati, ed io vi ristorerd. U Pane, che darovvi, è la mia Garne. Lib. IV. Cap. I. 291
la quale offerir debbo per la vita del
mondo. Prendete, e mangiate: Questo
è il mio Corpo, che sarà dato per voi.
Fate guesto in memoria di me. Chi
mangia la mia Carne, e bee il mio
Sangue, dimora in me, ed io in fui.
Le parole, ch'io vi bo dette, sono spirito
e vità.

#### CAPO PRIMO.

Con quanta riverenza si debba ricevere Gesù Cristo.

# IL FEDELE.

Ueste son tue parole, Gesù, verità eterna: sebbene non proferite tutte in un medesimo tempo, nè scritte in un luogo medesimo. Poichè dunque son tue, e conseguentemente vere, debbo riceverle tutte con riconoscenza, e con fede. Tue sono, perchè tu le proferisti: e sono ancor mie, perché le dicesti per mia salute. Volentieri le ricevo dalla tua bocca, acciocchè s'imprimano più profondamente nel mio cuore. Parole di tanta benignità, e sì piene di dolcezza e di amore, m' incoraggiano. Per contrario mi sgomentano le mie colpe; e l'impurità della mia coscienza mi rispigne dal ricevere 292 Libro Quarto

Misteri così grandi. M'invita la dolcezza delle tue parole: ma la moltitudine de' miei peccati col suo peso

me ne ritiene.

2. Tu mi comandi, ch' io mi accosti a se con fiducia, se voglio trèo aver parte; e ch'io prenda il cibo d'?!' immortalità, se bramo d'ottener la vità e la gloria eterna. Tu dici: Venite da me tutti voi, che siete affaticati ed aggravati, ed io vi ristorerò. Oh quanto soave ed amabile è all'orecchio del peccatore il suono di queste parole, colle quali tu, Signore Iddio mio, inviti il povero ed il mendico alla comunione del tuo santissimo Corpo! Ma chi son io, Signore, che ardisca d'appressarmi a te? Ecco che tutta la vasta estensione de' Cieli non può contenerti; e tu dici: Venite da me tutti!

3. Che mai vuol significare questa tua benignissima degnazione, e cotanto tenero invito? Come oserò io di venire a te; io che non so d'aver fatto alcun bene, in cui possa confidalmi? Come t'introdurro io nella mia easa; io, che tante volte offesi il tuo benignissimo cospetto? Gli Angeli, e gli Arcangeli son ricolmi di timore riverenziale nella tua presenza; i Santi, edi Glusti tremano; e tu dici: Venite

da me tutti? Se tu stesso., Signore, nol dicessi, chi crederebbe, che vero fosse? È se tu non lo comandassi, chi s'assicurerebbe; di accostarsi a te?

4. Noè, uomo giusto, lavorò cent' anni nella fabbrica dell'Arca, pen salvarsi com poche persone; ed io come potrò dispormi in un'ora ad accogliere col rispetto dovuto il fabbricatore del mondo? Moise, tuo gran servo, ed intrinseco amico tuo, costrusse un'Arca di legni incorruttibili. e dentro e fuori increstolli di purissimo oro per riporvi le tavole della legde: ed io purrida creatura averc: ardire di ricevere con tanta franchezza te Facitor della Legge, e Dator della vita? Salomone, il sapientissimo dei Re d'Israello, consumò sett' anni nell'edificazione del magnifico Tempio ad onor del tuo Nome, e per otto giorni celebrò la festa della sua dedicazione; offerse in sacrificio mille ostie pacifiche; e colloce solennemente tra i suoni di tromba, e gridi d'allegrezza, l'Arca dell'alleanza nel luogo preparatole: ed jo meschino, e il più povero degli uomini, in qual modo t'introdurro in casa mia; io che anpena so impirgar in divoto apparetchio una mezz' ora di tempo? E buon

per me, se almeno una volta n'avessi degnamente speso anche meno di mezz'ora!

uomini si studiarono di fare per piaerti! Ahimè, quanto poco è quello ch' io fo, quanto poco è il tempo ch' io impiego per dispormi alla Comunione! Rare volte son tutto raccolto; rarissime senza qualche distrazione. E pure nella salutevole presenza della tua Divinità non dovrebbe affacciarmisi alcun pensiero indecente, nè alcuna creatura occuparmi: avendo a dare albergo non ad un Angelo, ma al Signore degli Angeli.

6. Oltrechè v'è differenza grandissima tra l'Arca dell' Alleanza con quanto in sè conteneva, e il tuo Corpo purissimo colle sue ineffabili virtù; tra quei Sacrifizi della Legge, ch' erano figure delle cose avvenire, e l'Ostia vera del tuo Corpo, nella qual' è il compimento di tutti gli antichi Sacrifizi. Perchè dunque non m' infiammo io più e più alla tua venerabile presenza? Perchè non m' apparecchio con maggior sollecitudine a ricevere i tuoi sacri Misteri; quando quegli antichi santi Patriarchi e Profeti, ed anche quei Re e Principi con tutto il popolo,

mostrarono sì grande zelo didivozione verso il culto divino?

7. Il divotissimo Re Davide danzò a tutto suo potere dinanzi all'Arcadi Dio, rammentando i benefizi già dispensati a'suoi Maggiori. Egli ordinò diversi strumenti da musica: compose Salmi. e volle, che si cantassero con allegrezza; anzi egli medesimo, ispirato dalla grazia dello Spirito Santo, cantò sovente sulla cetra. Insegnò al popolo d'Israello a lodar Iddio con tutto il cuore, ed a benedirlo e glorificarlo ogni giorno con voci concordi. Se allora alla presenza dell' Arca del Testamento si fece apparire tanta divozione, ed attenzion sì viva d'onorar con lodí il Signore: quanta e qual riverenza, e divozione non dovrei ora aver io e tutto il popolo Cristiano innanzi al Sacramento, e nel ricevere l'augustissimo Corpo di Gesù Cristo?

8. Molti corrono in vari paesi a visitar le Reliquie dei Santi, e rimangono sorpresi nell'udire le loro gesta; osservano i grandi edifizi delle loro Chiese; e baciano le loro sacre ossa ravvolte in panni di seta, e d'oro. E pure qui dappresso tu mi sei presente sull'Altare; tu, Dio mio, Santo dei Santi, Creatore di tutti, e Signore

12. In effetto se questo Santissimo Sacramento si celebrasse nel mondo in un luogo solo, e da un solo Sacerdote si consecrasse, con quanta brama credi tu, che correrebbono gli uomini a quel luogo, ed a quel Sacerdote di Dio per esser presenti alla celebrazione dei divini Misteri? Ma ora vi sono molti Sacerdoti, ed in molti luogbi si offerisce Cristo: acciocchè tanto maggiore apparisca la grazia, e dilezion di Dio verso l'uomo, quanto la sacra Comunione è più largamente sparsa pel mondo. Grazie a te sien rese, o buon Gesù, Pastor' eterno, poichè ti sei degnato di ristorare col tuo prezioso Corpo e Sangue noi poveri, e raminghi, ed invitarci ancor di tua propria bocca a ricevere questi santi Misteri, dicendo: Venite da me tutti voi, obe siete affaticati ed aggravati, ed io vi ristorerà.

### CAPO II.

Che nel Sacramento simanifesta all'aumo la gran bentà, e carità di Dio.

# IL FEDELE.

1. A Ffidato, Signore, nella tua bontà e tua gran misericordia, io m' accosto a te, come infermo al Medico, che dà la salute; come famelico ed assetato al fonte della vita; come mendico al Re del Cielo; come servo al Padrone; come creatura al Creatore; come uomo desolato al mio pietoso Consolatore. Ma onde a me favor tale. ebe tu mi venghi a visitare? Chi sono io, perchè mi abbi a dare te stesso? Come mai un peccatore osa di comparirti davanti? E come ti degni tu di venire ad un peccatore? Tu conosci il tuo servo, e sai ch'egli non ha in sè bene alcuno, per cui tu gli facci questa grazia. Confesso dunque la mia bassezza; la tua bontà riconosco; ne lodo la misericordia, e ti ringrazio per l'eccessiva carità. Attesochè tu usi meco così per tua grazia, e non pei meriti miei, cioè a fine che mi si renda più chiara la tua bontà, che maggiore impressione mi faccia la tua carità, e che più a cuore mi sia la tua profonda umiltà. Poichè dunque ciò ti piace, ed ordinasti che così fosse: anche a me piace il favore, che ti degni concedermi; e buon per me, se i miei peccati non vi mettano ostacolo.

2. O dolcissimo e benignissimo Gesù, quanta riverenza, e quali ringraziamenti, e lodi eterne si debbono a te, perchè ci ammetti a ricevere il sacro tuo Corpo, la cui dignità niuno è sufficiente a potere spiegare! Ma quali saranno i miei pensieri in questa Comunione, allorchè mi appresserò al mio Signore, che non posso venerare quanto dovrei, e desidero nondimeno ricevere con divozione? A che altro penserò di meglio e di più salutevole, se non ad umiliarmi totalmente alla tua presenza, e ad esaltare la tua in-

finita bontà sopra di me?

3. Io ti lodo, mio Dio, e ti loderò in eterno. Me medesimo disprezzo, e sottometto a te, sprofondandomi nella mia viltà. Ecco che tu sei il Santo dei Santi, ed io sono la feccia dei peccatori. Ecco che tu ti abbassi fino a me, ed io non sono degno di alzare gli occhi verso te. Ecco che tu vioni a me, tu desideri star meco, tu mi inviti alla tua mensa, tu vuoi darmi da mangiare il cibo celeste, e il Pane degli Angeli: non altro certamente, che te medesimo, Pane vivo, che sei disceso dal Cielo, e dai la vita al mondo.

4. Ed ecco qual benignità risplende là onde scaturisce l'amore. Quanto grandi ringraziamenti e lodi ti si devono per un benefizio, che innumerabili ne comprende! Oh quanto saluti-

Cav. III. 302 itto ciò che posso e debbo bralu sei la mia salure, e redena speranza, e fortezza. l'or-), e la gloria. Rendi oggi dun-· l'anima del tuo servo: poiche csù Signore, bo sollevata l'ani-Desidero di riceverti ora con ie e rispetto, bramo d'intromia casa, acciocchè io meriti, accheo, di venir da te bene-: annoverato tra i figliuoli di . Languisce l'anima mia pel 5 di gustare il tuo Corpo: il pre sospira d'esser teco unito. immi te stesso, e tanto mi bachè fuori di te niuna consolaii soddisfa. Senza te non posso E però bisogna, ch'io spesso sti a te, e che ti riceva in rier la mia salute; onde io forvenga meno nel cammino, se vato dell'alimento celeste. Corunto, misericordiosissimo Ge-'icando ai popoli, e guarendoli malori, dicesti un giorno: Nons andarli alle lor case digiuni, affinisvengano per la strada. Nella uisa dunque or trattami tu, il lasciasti nel Sacramento per zion dei Fedeli; poichè tu sei : rifezione dell'anima, e chi ti

Libro Quarto sciato in questa valle di lagrime. Perciocche quante volte rinnovelli questo Mistero, ed accogli in te il Corpo di Cristo, altrettante lavori all' opera della tua redenzione, e sei fatta partecipe di tutt'i meriti di Cristo: mercecchè la sua carità non mai si scema, e grandezza della sua misericordia non vien mai meno. Quindi ha sempre a disporti ad esso per un rinnovamento continuo di spirito, e trattare con attenta considerazione il gran Mistero della salute. Egli ti dee parere sì grande, sì nuovo, sì amabile, ciascuna fiata che celebri o ascolti la Messa. come se in quel medesimo giorno il Figliuolo di Dio, scendendo per la prima volta nel seno della Vergine, si fosse fatto uomo; o pure che sospeso in Croce patisse, e morisse per la salvezza degli uomini.

CAPO III.

Cb' è utile il comunicarsi spesso.

## IL FEDELE.

1. Eco ch'io vengo a te, Signore, per approfittate del dono tuo, e rallegrarmi nel tuo santo convito, il quale apparecchiasti, o mio Dio, al Povero nell'abbondanza della tua dolcezza. In te si

303 trova tutto ciò che posso e debbo bramare. Tu sei la mia salure, e redenzione; la speranza, e fortezza, l'ornamento, e la gloria. Rendi oggi dunque lieta l'anima del tuo servo: poiebe a te. Gesù Signore, bo sollevata l'anima mia. Desidero di riceverti ora con divozione e rispetto, bramo d'introdurti in mia casa, acciocchè io meriti. come Zaccheo, di venir da te benedetto, e annoverato tra i figliuoli di Abramo. Languisce l'anima mia pel desiderio di gustare il tuo Corpo: il mio cuore sospira d'esser teco unito.

2. Dammi te stesso, e tanto mi basta: perchè fuori di te niuna consolazione mi soddisfa. Senza te non posso vivere. E però bisogna, ch'io spesso mi accosti a te, e che ti riceva in rimedio per la mia salute; onde io forse non venga meno nel cammino, se fosti privato dell'alimento celeste. Così tu appunto, misericordiosissimo Gesù, predicando ai popoli, e guarendoli da vari malori, dicesti un giorno: Non vuo' rimandarli alle lor case digiuni, affinchè non isvengano per la strada. Nella stessa guisa dunque or trattami tu, il qual ti lasciasti nel Sacramento per consolazion dei Fedeli; poichè tu sei la soave rifezione dell'anima, e chi ti

mangerà degnamente, sarà partecipe ed erede della gloria eterna. Ben è necessario a me, il quale cado e pecco sì spesso, tanto presto divento pigro, e vengo meno, che per mezzo delle frequenti orazioni e Confessioni, e per la sacra Comunion del tuo Corpo, io mi rinnovi, purifichi, ed accenda: acciocchè forse col troppo astenermene io non manchi dal santo proposito.

3. Perciocchè i sensi dell'Uamo sono inclinati al male fin dalla sua adolescenza: e se nol soccorre la tua celeste medicina, egli ben tosto precipita nei mali più grandi. La santa Comunione dunque ritrae dal male, e fortifica nel bene. Che se ora quando io mi comunico o celebro, mi trovo così spesso tiepido e negligente, che avverrebbe, se non prendessi il rimedio, nè cercassi un sì gran soccoiso? E'quantunque io non sia ogni giorno atto e ben disposto a celebrare, pure mi studierò di ricevere nei tempi convenevoli i divini Misteri, e di rendermi partecipe di tanta grazia. Perciocchè la sola principal consolazione dell'anima fedele, sinchè va pellegrinando lungi da te in questo corpo mortale, si è, che si ricordi assai spesso del suo Dio, e ricexa il suo Amato con divozione fervente.

305

4. Ob maravigliosa degnazione della tua vietà verso di noi, che tu, Signor Iddio, il quale dai l'essere e la vita a tutti gli spiriti, ti degni di venire ad un'anima poverella, e soddisfare la sua fame con tutta la tua Divinità ed Umanità! Oh felice la mente, é beata l'anima, che merita di ricever con divozione te, Signore Iddio suo, e d'essere riempiuta di gaudio spirituale nel riceverti! Oh che gran Signore ella ricetta; che ospite amabile alberga; che grato compagno si procura; che amico fedele accoglie: che bello e nobile Sposo abbraccia, degno d'essere amato sopra qualunque cosa desiderabile! Tacciano alla tua presenza, o dolcissimo mio diletto, il Cielo, e la Terra, ed ogni loro ornamento: perocchè tutto ciò, che hanno di lodevole e di hello, è largo dono della tua liberalità; nè mai giugneranno allo splendore del tuo Nome, la cui sapienza non ha limiti.

### CAPO IV.

Che molti beni concedonsi a quelli, che divotamente si comunicano.

### IL FEDELE.

servo colle più dolci benedizioni; and io

Libro Quarto

. 206 meriti d'appressarmi degnamente e con divozione al tuo augusto Sagramento. Eccita il mio cuore verso di te, e spogliami della pigrizia, che mi aggrava. Visitami colla tua grazia salutare, perch'io gusti in ispirito la tua dolcezza. ebe in questo Sagramento, come in suo fonte, copiosa s'asconde. Illumina ancora gli occhi miei, per contemplare così alto Mistero; e fortificami, acciocchè io lo creda con fermissima fede. Poichè egli è opera tua, e non d'alcuna potenza umana; è tua sacra istituzione, e non invenzione degli uomini Quindi non si trova alcuno da sè stesso idoneo a capire ed intendere rali cose, che trascendono eziandìo la penetrazione degli Angeli. Che potrò dunque io indegno peccatore, terra e cenere, investigare e conoscere d'un segreto si profondo e si sacro?

2. Signore, nella semplicità del cuor mio con buona e ferma fede, e per ubbidire al comando che me ne facesti. io mi accosto a te, pien di speranza e di rispetto, e veramente credo che tu, Dio e Uomo, sei presente in questo Sagramento. Vuoi dunque, ch'io ti riceva, e a te mi unisca con vincolo di carità. Laonde supplico la tua clemenza, e a tal'effetto imploro che

tu mi dia questa special grazia, ch'io tutto mi strugga in te, e tutto stilli amore, nè più mi curi di cercare altrove verun' altra consolazione. Imperocchè questo altissimo e degnissimo Sagramento è la salute dell'anima e del corpo, e il rimedio di tutte le infermità spirituali: per cui si guariscono i miei vizi, le passioni raffrenansi, si vincono o sminuiscono le tentazioni, la grazia s'infonde con maggior abbondanza, s'aumenta la virtà nascente, si rassoda la Fede, s' invigorisce la speranza, e la carità s' infiamma e si dilata.

3. Molti beni hai tu in vero dispensati, e spessissimo ancor ne dispensi nel Sagramento a quelli che tu ami, e divotamente si comunicano, o mio Dio protettore dell'anima mia riparatore dell'umana fiacchezza, e donatore d'ogni interna consolazione. In effetto tu infondi loro abbondanti consolazioni nelle lor varie angustie: li sollevi dal profondo del proprio abbattimento alla speranza della tua protezione; e li ricrei ed illumini interiormente con nuova particolar grazia: sicchè quelli, che prima della Comunione si sentivano angosciosi e senza fervore, ristorati poscia col cibo e colla

308 Libro Quarto bevanda celeste, si trovino cambiati in meglio. Il che intanto tu usi coi tuoi Eletti nella distribuzione delle Grazie, affinchè eglino riconoscano veramente. e per un'esperienza sensibile, quanto da loro sieno fiacchi, e quanta virtu e grazia da te conseguiscano. Poiche essendo per sè medesimi freddi, duri, e indevoti, ottengono poi dalla tua pietà di divenir pieni di fervore, di zelo, e di divozione. E in vero chi è quegli, che appressandosi umilmente al fonte delle dolcezze celesti, non ne riporti qualche gocciola? Ovvero chi è, che stando vicino ad un gran fuoco, non ne risenta alcun poco di calore? E tu appunto sei questo fonte sempre pieno, e soprabbondante, questo fuoco, che arde di continuo, ne mai si spegne.

4. Laonde se non m'è permesso di attignere alla pienezza del fonte, nè bere da esso a sazietà, apporrò tuttavia le mie labbra al foro del cannello celeste, per succiarne almeno qualche piccola stilla, a fine di dar refrigerio alla mia sete, e non inaridirmi affatto. E se per ancora non posso esser tutto celeste, e tanto infocato, come i Cherubini, e i Serafini, pure mi sforzerò d'attendere alla divozione, e di appa-

Cap. IV. 309

recchiare il cuor mio, acciocche ricevendo con umiltà questo Sagramento di vita, io ne riporti almeno qualche scintilla del divino incendio. A quello poi che mi manca, tu supplisci per me colla tua bontà e grazia, o buon Gesù, Salvatore santissimo, il quale ti sei degnato d'invier tutti gli uomini dicendo: Venite da me tutti voi, che v'affaticate e siete aggravati, ed

io vi ristorero.

5. Certamente io m'affatico col sudor del mio volto, ho il cuor trafitto di dolore, sono aggravato dai peccati, molestato dalle tentazioni, inviluppato ed oppresso da molte passioni sregolate, e non v'è chi m'ajuti, nè chi mi liberi e salvi, se non tu, Signore Iddio e Salvator mio, nelle cui mani affido me ed ogni mia cosa, perchè mi custodisca e guidi alla vita eterna. Accoglimi a laude e gloria del tuo Nome tu, il qual mi apparecchiasti in cibo ed in bevanda il Corpo e Sangue tuo. Concedimi, Signore Iddio e Salvator mio, che crescano in me gli affetti di divozione, a misura che io frequento i taoi sacri Misteri.



O veneranda dignità del Sacerdote, nelle cui mani a simiglianza del ventre della Vergine s'incarna il Figliuolo di Dio.

## CAPO V.

Della dignità del Sagramento, e dello stato Sacerdotale.

## IL SIGNORE.

1. SE tu avessi la purità degli Angeli, e la santità di S. Giovanni Bartista, non saresti pur degno di ricevere, nè di toccare questo Sagramento. Perciocchè non è dovuto ai meriti umani, che un uomo consacri e maneggi il mio Sagramento, e prenda in cibo il

Pane degli Angeli. Gran mistero, e gran dignità dei Sacerdoti, ai quali è dato un potere, che non vien conceduto agli Angeli! Attesochè i soli Sacerdoti, legittimamente ordinati nella Chiesa, hanno potestà di celebrare e di consacrare il mio Corpo. Il Sacerdote è per verità il ministro di Dio, il qual si serve della parola di Dio, per comando ed istituzione di esso Dio. Però Iddio, alla cui volontà tutto è soggetto, ed ai cui ordini tutto si eseguisce, è quivi l'autor principale, e l'operatore invisibile del Mistero.

2. Devi pertanto in questo augustissimo Sagramento più credere a Dio onnipotente, che ai propri sensi, e a qualunque segno visibile. E perciò hai da accostarti a quest'azione con timore e riverenza. Attendi a te, e considera qual ministero ti è stato conferito per l'imposizione delle mani del Vescovo. Eccoti fatto Sacerdote, e consecrato per celebrare: studiati ora di offerire a Dio questo Sacrifizio nei tempi convenevoli con fede e divozione, e di darti a conoscere irreprensibile. Non hai già alleggerito il tuo peso: anzi ti sei legato con vincolo di più alto grado di santità. Il Sacerdote debbe esser adorno di tutte le virtù, e servire agli altri à esempio a viven bene. La sua conversazione non sia coi popolari, o indifferentemente con ogn' uno, battendo le loro strade; ma sia cogli Angeli in Gielo, o cogli nomini perfetti sulla Terra

Cielo, o cogli uomini perfetti sulla Terra. 3. Il Sacerdote, vestito dei sacri abiti, fa le veci di Cristo; pregando istantemente ed umilmente Iddio per se, ie per tutto il popolo. Ha innaffzi è dietro il segno della santa Croce, per rathmentarsi di continuo della mia Passione. Porta davanti la Croce sulla Pianeta, acciocche osservi attentamente le mie pedate, è si studii di seguirle con fervore. Ha la Croce parimente di dietro, perchè con pazienza tolleri per amor di Dio tutte le traversie, che gli vengono cagionate dagli uomini. Porta la Croce davanti, a fine di piangere i propri peccati: la porta di diètro, acciocche pianga per compassione anche quelli degli altri, e sappia d'esser posto mezzano tra Dio, ed il peccatore; e non si rallenti dall'orare. ed offerire il santo Sacrifizio, infinchè meriti d'impetrar grazia è misericordia. Quando il Sacerdote celebra. dà onore a Dio, allegrezza agli Angeli, edificazione alla Chiesa, soccorso ai vivi, refrigerio ai morti, e rende sè stesso partecipe di tutti i beni.

### CAPO IV.

Dimanda intorno all'esercizio da farsi innanzi la Comunione.

## IL FEDELE.

1. Quando io considero, Signore, la grandezza tua, e la mia bassezza, tremo tutto, e mi confondo in me stesso. Perciocchè se non m'accosto ai tuoi santi Misteri, fuggo la vita; e se mi vi appresso indegnamente, vengo ad offenderti. Che farò dunque, o mio Dio, mio sovvenitore, e consigliere nella necessità?

2. Insegnami tu la via diritta: proponimi qualche breve esercizio conveniente alla sacra Comunione. Attesochè mi è utile, ch' io sappia in qual modo, cioè con qual riverenza, e divozione debba io apparecchiare il mio cuore per ricevere con frutto il tuo Sacramento: o pur anche per celebrare un sì grande e divino Sacrifizio.

### CAPO VII.

Dell'esame della propria coscienza, e del proponimento d'emendarsi.

## IL SIGNORE.

1. DOpra tutto bisogna, che per celebrare, maneggiare, e ricevere questo Sacramento, il Sacerdote di Dio vi si accosti con somma umiltà di cuore e profondo rispetto, con piena fede e pura intenzione d'onorare Iddio. Esamina tu diligentemente la tua coscienza; e rendila, per quanto ti è possibile, monda e netta con una vera contrizione, ed umile confessione: sicchè tu non abbi o non conosca cosa grave, che ti rimorda, e impedisca d'appressarti liberamente all' Altare. Ti dispiacciano in generale tutt'i tuoi peccati; e più particolarmente duolti e piangi per quelle colpe, che ogni giorno commetti. E se te lo concede il tempo, confessa a Dio nel segreto del cuore tutte le miserie, a cui ti riducono le tue passioni.

2. Affliggiti, e gemi d'esser ancora tanto carnale e mondano; sì poco mortificato negli affetti; sì pieno di movimenti della concupiscenza: tanto spensierato nella custodia dei sensi esterni; sì spesso invilupparo in molte vane fantasie; tanto fuor di modo inclinato alle cose esteriori: sì trascurato nelle interne; tanto facile al riso ed alla dissoluzione; sì duro alle lagrime ed alla compunzione; tanto pronto ai rilassamenti ed ai comodi del corpo; sì lento alle austerità ed al fervore; tanto curioso ad udir novità e veder belle cose; sì pigro ad abbracciare tutto ciò ch'è umile ed abbietto; tanto avido d'aver molto; sì parco nel dare; sì tenace nel ritenere; tanto imprudente nel parlare; sì mal avvezzo al tacere; tanto sregolato nei costumi; sì indiscreto nelle azioni; sì intemperante nel mangiare; tanto sordo alla parola di Dio; sì sollecito al riposo; sì tardo alla fatica; tanto desto per le favole; sì sonnacchioso nelle sacre vigilie; sì impaziente di vederne il fine; sì svagato, infinchè durano, nel dir le ore Canoniche; sì tiepido nelcelebrare; sì arido nel comunicarti; tanto presto distratto; sì di rado raccolto del tutto: tanto veloce a sdegnarti; sì facile a far altrui dispiacere; sì inclinato a giudicar male; sì severo

3. Come questi ed altri simili difetti tu avrai con sincero dolore e vivo sentimento della propria debolezza confessati e pianti, fa un fermo proposito d'attendere sempre all'emendazione della tua vita, e d'andare di bene in meglio. Indi con piena rassegnazione e risoluta volontà offerisci ad onor del mio Nome sull'altar del tuo cuore te stesso in olocausto perpetuo; cioè, rimettendo fedelmente nelle mie mani il tuo corpo e l'anima tua, acciocchè in tal guisa tu sii fatto meritevole di appressarti degnamente per offerire a Dio il Sacrifizio, e ricevere con frutto il Sagramento del mio Corpo.

4. Împerocchè non v'è obblazione più degna, nè soddisfazione più grande per cancellare i peccati siccome il sacrifizio puro ed intero di sè medesimo a Dio, unendolo all'obblazione del mio Corpo nella Messa, e nella Comunione. Se l'uomo farà quanto è dalla sua parte, e sarà davvero pentito, in ogni qual volta si accosterà a me per aver il perdono e la grazia:

Io, che sono-il Signore, giuro per me medesimo, che non voglio la morte del peccatore, ma piuttosto ch'egli si converta e viva: onde più non mi ricorderò delle sue iniquità, e tutte gli veranno perdonate.

#### CAPO VIIL

Dell'obblazione di Gristo in Groce; e di quella che dobbiamo fare di noi medesimi.

## IL SIGNORE.

1. Niccome io, colle mani distese, e. col corpo ignudo sulla Croce offersi spontaneamente me stesso a Dio Padre pei tuoi peccati, di modo che nulla in me rimase che non fosse offerto in sacrifizio per placare la Maestà divina; così ancora tu dei ogni giorno nella Messa offerire a me volontariamente te stesso, come un'ostia pura e santa, con tutte le tue potenze e le affezionidel cuore, quanto più intimamente puoi. Che altro ricerco io più da te. se non che ti studii di rassegnarti a me interamente? Qualunque cosa, che tu mi dia fuor di te stesso, l'ho per un nulla: poiche io non chiedo i tuoi doni. ma te.

2. Siccome non ti contenterebbe senza me il possesso di tutt'i beni, così neppure senza l'offerta di te medesimo potrà piacermi quanto tu mi dessi. Offerisciti a me, datti tutto per Dio, e la tua obblazione sarà accetta. Tu vedi, ch' io mi offersi tutto per te al Padre, ti ho ancor dato per nudrimento tutto il mio Corpo, e Sangue: acciocchè io fossi tutto tuo, e tu restassi tutto mio. Ma se tu starai in te stesso, nè ti rassegnerai spontaneamente alla mia volontà, la tua obblazione non è compiuta, nè l'unione fra noi sarà perfetta. Perciò l'offerta volontaria di te medesimo nelle mani di Dio dee precedere ogni tua azione, se vuoi ottenere la libertà dello spirito, e la mia grazia. E di qui è, che così pochi diventano illuminati. e liberi nell'interno, perchè i più non sanno rinunziare interamente a sè stessi. E' immutabile la mia sentenza: Che niuno può essere mio discepolo, se non rinunzierà a tutte le cose. Se dunque tu brami d'esser mio discepolo. offerisciti a me con tutt'i tuoi af. fetti.

Che dobbiamo offerire a Dio noi e tutts le cose nostre, e pregare per Tutti.

## IL FEDELE.

I, Signore, quanto è nel Cielo, e quanto è sulla Terra, tutto è tuo. Desidero consacrarti me stesso in obblazione volontaria, e rimaner tuo in perpetuo. Signore, nella semplicità del cuor mio ti offerisco oggi tutto me in servo per sempre, in dovuto omaggio, ed in sacrifizio d'eterna lode. Accettami, unito alla santa obblazione del tuo prezioso Corpo, che oggi ti fo alla presenza degli Angeli, i quali invisibilmente vi assistono, acciocchè ella sia salutevole a me, ed a tutto il tuo popolo.

2. Signore, ti offro sul tuo altar di propiziazione tutt' i peccati e delitti da me commessi nel cospetto tuo, e dei tuoi santi Angeli, dal primo giorno, in cui fui capace di peccare insino al presente; affinchè tutti insieme tu gli arda e consumi col fuoco della tua carità; e cancelli tutte le macchie delle mie colpe; e purghi da ogni delitto la mia coscienza; e mi restituisca la tua grazia, la qual peccando perdei, con accordarmi un pieno perdono, e con ricevermi misericordiosamente al bacio di pacea

320 Libro Quarto

3. Che mai posso fare per i miei peccati, se non confessarli umilmente e piangerli, e supplicar di continuo la tua misericordia a perdonarmeli? Te ne supplico, mio Dio: esaudiscimi benigno quì, ove sono alla tua presenza. Mi spiacciono al sommo tutte le mie colpe, nè voglio più commetterle, anzi me ne dolgo, e dorrommene finchè avrò vita, disposto afarne penitenza, e a soddisfarti giusta la mia possa. Rimettimi, Signore, rimettimi i miei peccati, per la gloria del tuo santo Nome: salva l'anima mia, che riscattati col prezioso tuo Sangue. Ecco ch'io m'abbandono alla tua misericordia, mi rassegno nelle tue mani. Trattami secondo la tua bontà, e non secondo la mia malizia ed iniquità.

4. Ti offerisco pure tutto quel bene, che ho fatto, quantunque assai scarso ed imperfetto; perchè ti piaccia di purificarlo e santificarlo, di renderlo grato ai tuoi occhi, e degno d'esserti presentato, di perfezionarlo sempre più, ed inoltre di guidar me pigro ed inutile uomicciuolo a fine lodevole e beato.

5. Ti offerisco eziandio tutt'i buoni desideri delle persone divote, le necessità dei Parenti, degli Amici, dei Fratelli, delle Sorelle, e di tutti i miei Cari, e di quelli che a me, o ad altri per

amor tuo hanno fatto del bene, e di quelli, che hanno desiderato, e richiesto da me orazioni e Messe per sè medesimi, e pei loro attenenti, o vivi o morti che sieno, acciocchè tutti quanti provino il soccorso della tua grazia, il sollievo delle tue consolazioni, la protezion nei pericoli, la liberazion dalle pene; e che scampati da tutt' i loro mali, ti rendano lieti amplissime grazie.

6. Ti offerisco per fine le mie preghiere, e i sacrifizi di propiziazione, spezialmente per quelli che in alcuna cosa mi offesero, contristarono, o biasimarono, o pur recaronmi qualche pregiudizio o molestia; come altresì per tutti quelli, ch' io talvolta ho contristati. conturbati, molestati, e scandalizzati in parole, o in fatti, a bella posta o per ignoranza; affinchè tu perdoni ugualmente a tutti noi i nostri peccati, e le offese scambievoli. Togli, Signore, dai nostri cuori ogni sospetto, sdegno, collera, e discordia, e tutto ciò che può offendere la carità, ed isminuire la benevolenza fraterna. Abbi. deb abbi pieta. Signore, di quei che implorano la tua misericordia: dà la tua grazia ai Bisognosi; o rendici tali, che meritiamo di godere essa tua grazia, e che ci avanziamo verso la vita eterna. Che così sia.



Il Pane, che io vi darò a mangiare, egli è la mia Carne per la salute del mondo.

#### CAPO X.

Che non si dee tralasciar di leggieri

## IL SIGNORE.

1. Il bisogna spesso ricorrere al fonte della grazia e della misericordia divina, al fonte della bontà e d'ogni purità; acciocchè tu possa essere guarito dalle tue passioni e dai tuoi vizi, e meriti d'esser fatto più forte e più vigilante contra tutte le tentazioni e le insidie del demonio. Sapendo l'inimico il frutto e l'efficacissimo rimedio riposto nella sacra Comunione, si sforza per quanto può, in ogni maniera e in tutte le occasioni, d'impedire e ritirare da essa i Fedeli e Divoti.

2. In effetto v' han di quelli, che quando si vogliono disporre per comunicarsi, sostengono più gravi tentazioni da Satana. Questo spirito malizno, siccome è scritto nel libro di Giobbe. cacciasi tra i fizliuoli di Dio, per conturbarli colla solita sua malizia, o renderli oltremodo timidi e irresoluti, e per rallentare il loro fervore, o distruggere la loro fede combattendola: ond'essi per avventura o lascino affatto la Comunione, o pur vi si accostino con tiepidezza. Ma non bisogna far caso delle sue astuzie ed illusioni, quantosivoglia sozze ed orribili; anzi per contrario i suoi fantasmi si debbono ritorcere contro di lui. Fa d'uopo sprezzare quell'infelice, e schernirlo: nè mai a cagion dei suoi insulti, e dei movimenti che desta, si ha da tralasciare la santa Comunione.

3. Spesso ancora la troppa sollecitudine d'acquistar la divozione sensibile, e certa ansietà per fare un'esatta Confessione, sono d'ostacolo a comuni-

324 Libro Quarto carsi. Governati allora secondo il consiglio dei Savi, e deponi ogni ansietà e scrupolo, perchè ciò arresta le operrazioni della grazia, e distrugge la divozione dell'anima. Non differir dunque la Comunione per qualunque leggiero turbamento, o torpidezza di coscienza, ma anzi corri a confessarti, e perdona di buon' animo agli altri tutte l'offese, che ti hanno fatto. Che se poi tu offendesti alcuno, chiedigli umilmente perdono; e Dio volontieri

ti perdonerà.

4. A che giova il ritardare a lungo la Confessione, o il differire la sacra Comunione? Purgati quantoprima; vomita prontamente il veleno; affrettati a pigliar il rimedio: e ti sentirai meglio, che se differissi troppo a prenderlo. Se oggi te ne astieni per qualche motivo; domani forse te ne sopravverrà altro più considerabile: così potresti per molto tempo venir ritirato dal comunicarti, e rendertene sempre meno disposto. Scuotiti, il più presto che puoi, dalla torpidezza, e pigrizia, che ti rattiene; poichè non torna conto lo stare lungamente inquieto, lungamente turbato, pei quotidiani impedimenti allontanarsi dai divini Misteri. Anzi nuoce grandemente

il procrastinare troppo la Comunione; dacchè ne segue per ordinario all'anima una gran languidezza. Cosa deplorabile! Alcuni tiepidi e dissipati cercano ragioni da prolungare la Confessione, e desiderano che venga lor differita la santa Comunione, per non esser obbligati a star più vigilanti sopra di sè.

5. Ahi quanto è scarsa la carità, e debole la divozione di coloro, che sì facilmente tralasciano di comunicarsi! Oh quanto è felice ed accetto a Dio colui, che in tal modo vive, e con tal purità guarda la sua coscienza, che sarebbe apparecchiato, e bramerebbe di comunicarsi ancora ogni giorno. se gli fosse permesso, e potesse farlo senza nota di singolarità? Se alcuno talvolta se ne astiene per umiltà; legittimo impedimento, merita lode per la sua riverenza. Ma se la pigrizia v'avesse parte, egli dee scuotersi, e far quanto può dal canto suo; perchè il Signore seconderà il suo desiderio a cagione della buona volontà, cui spezialmente riguarda.

6. Quando poi sia legittimamente impedito, conserverà egli sempre la buona volontà, e pia intenzione di partecipar della mia mensa: e così non resterà affatto privo della grazia

326 Libre Quarto

del Sagramento. Attesochè ciascun divoto può con frutto e senza divieto comunicarsi ogni giorno, ed ogni ora spiritualmente. Nulladimeno in certi giorni, e tempi determinati dee ricevere sagramentalmente con amoroso rispetto il Corpo del suo Redentore: e cercare in ciò più l'onor e la gloria di Dio, che la sua propria consolazione. Perocchè tante volte egli si comunica misticamente, ed invisibilmente si rifocilla, quante con divozione medita i misteri dell'Incarnazione e Passione, e per essi s'infiamma nell'amor mio.

7. Colui, che non per altro motivo vi si apparecchia, se non perchè viene la tal festa, o lo costringa l'usanza del suo luogo, sarà bene spesso mal disposto. Beato è colui, che ogni qual volta celebra o si comunica, offerisce sè stesso in olocausto al Signore. Nel celebrare non sii nè troppo lungo, nè troppo breve: ma accomodati alla buona usanza di quelli, coi quali ti trovi. Non dei esser molesto, nè tedioso agli altri: bensì osservare la via comune, secondo l'ordine stabilito dai Maggiori; ed in ciò piuttosto servire all'altrui utilità, che alla tua divozione, o inclinazione particolare.

### CAPO XI.

Che il Corpo di Cristo, e la sacra Scrittura son cose in sommo grado necessarie all'anima.

## IL FEDELE.

1. Signore dolcissimo Gesù, quanto grande è la dolcezza dell'anima divota, che teco si pasce nel tuo convito, dove non le vien posto davanti altro cibo da mangiare, se non te unico diletto suo, desiderabile sopra tutti gli oggetti, che desiderar possa il suo cuore! Ancor io proverei gran dolcezza, se versare potessi alla tua presenza lagrime di puro amore, e con esse irrigare, come fece la pia Maddalena, i tuoi piedi. Ma ove si trova questa divozione? ove un profluvio di sante lagrime? Certo nel cospetto tuo, e dei tuoi santi Angeli dovrebbe tutto il mio cuore avvampar, e pianger per giubilo. Perciocchè tu in verità mi sei presente nel Sagramento, quantunque celato sotto le specie.

2. S'io t'avessi a mirare nel tuo proprio e divino splendore, gli occhi miei non potrebbono sostenerlo: anzi

neppure tutto il mondo porrebbe reggere al folgorar della gloria della tua maestà. Egli è dunque per risguardo alla mia debolezza, onde tu t'ascondi sotto il Sagramento. Io realmente posseggo e adoro quello, che gli Angeli adorano nel Cielo: ma io per ancora in fede, ed eglino nella propria forma, e senza velo. Bisogna, ch' io mi contenti del lume della vera fede. e che in essa cammini infinche spunti il piorno dell' eterna chiarezza, e si dilequino l'ombre delle figure. Ma quando noi saremo nello stato perfetto, cesserà l'uso dei Sagramenti; perchè i Beati nella gloria celeste non abbisognano del rimedio Sacramentale. Godono essi senza fine alla presenza di Dio. contemplando nella sua gloria faccia faccia, e trasformati di lume in lume nell'abisso della sua Divinità, gustano il Verbo di Dio fatto carne, siccome egli fu da principio, e dura in eterno.

3. Quando mi rammento di queste maraviglie, tutte le consolazioni, anche più spirituali, mi arrecano grave noja: mercecchè finattanto ch' io non vegga il mio Signore apertamente nella. sua gloria, ho per nulla quanto vedo e odo nel mondo. Tu mi sei testimonio, Signore, che niuna cosa mi

può consolare, niuna creatura appagare; e solo tu, o mio Dio, il quale bramo di contemplare in eterno, puoi darmi conforto e riposo. Ma ciò non è possibile nel corso di questa vita mortale. Quindi bisogna, ch'io mi armi di gran pazienza, e mi sottometta a te in ogni mio desiderio. In effetto, Signore, anche i tuoi Santi, che già esultano teco nel Regno dei Cieli, aspettavano, mentrechè vissero in terra, con gran fede e pazienza la venuta della tua gloria. Io credo ciò ch'essi credettero; spero ciò ch'essi sperarono, e confido di giungere, mediante la tua grazia, dov'essi sono giunti. Frattanto camminerò in fede, confortato dai loro esempi. Ho ancora i santi libri per consolazione, e specchio della mia vita: e soprattutto ho il tuo santissimo Corpo per singolare rimedio e rifugio.

4. Conciossiachè io conosco, che due cose mi sono in questa vita oltremodo necessarie, senza le quali il peso delle sue miserie mi sarebbe insopportabile. Sì, sinchè mi trovo ristretto nella prigione di questo corpo confesso d'aver bisogno di due cose, cioè di cibo, e di lume. -Pertanto avendo tu riguardo alla mia debolezabbiamo assunto il ministero sacerdotale, possiamo degnamente e divotamente servirti con ogni purità, e buona
coscienza. E se non possiamo comportarci con tanta innocenza di vita, come dovremmo, concedici almeno la
grazia di piangere quanto si conviene
i peccati, che abbiamo commessi; e
di servirti per l'avvenire più fervorosamente in ispirito d'umiltà, e con
proposito fermo di volontà sincera.

#### CAPO XII.

Gbe con gran diligenza dee prepararsi chi ha da ricevere il Corpo di Gesù Cristo.

### IL SIGNORE.

1. To sono l'amante della purità, eil datore d'ogni santità. lo cerco il cuor puro; e quivi è il luogo del mio riposo. Apparecchiami un gran cenacolo ben addobbato, e farò teco la Pasqua coi miei Discepoli. Se tu vuoi, ch'io venga a te, e mi trattenga teco, purgati dal vecchio lievito della colpa, e netta la stanza del tuo cuore. Sbandiscine tutto ciò che sa di secolo, ed ogni tumulto di vizj. Siedi come passera soli-

tario sul tetto, e ripensa ai trascorsi della tua vita eon interna amarezza. Perocchè ogni amante apparecchia un ottimo e gradevole albergo al suo caro amato: conoscendosi dall'apparecchio l'affetto di chi riceve la persona amata.

2. Sappi però, che tu non puoi prepararti sufficientemente col merito delle tue opere, ancorchè vi ti disponessi per un anno intero, e non pensassi ad altro. Ma per mia sola pierà e grazia ti è permesso d'accostarti alla mia mensa; come se un mendico fosse invitato a pranzo da un ricco, ne quegli potesse in altra guisa riconoscere la corcesia di questo, se non con umiliarsi e ringraziarlo. Fa dal canto tuo quel che puoi, e fallo con diligenza: ricevi non per uso, nè per necessità, ma con timore, riverenza, e tenerezza il corpo del tuo diletto Signore Iddio che si degna di venir a te. lo sono quello, che ti chiami; io comandai, che si facesse il convito: io supplirò a quel che ti manca. Vieni pure, e ricevimi.

3. Quando ti dò la grazia della divozione, ringraziane il tuo Dio: essendoti conceduta non perchè tu ne sia degno, ma perchè io ebbi misericordia di te. Se poi non l'hai, ma piuttosto ti senti arido, persevera in orazione, gemi, e picchia alla porta, nè cessare sino a tanto che meriti d'ottenere una bricciola, o goccia di questa grazia salutare. Tu hai bisogno di me, non io abbisogno di te; nè tu vieni a santificarmi; bensì io vengo a santificar te, ed a farti migliore. Tu vieni per esser da me santificato, ed unito a me, per riceverne nuova grazia, ed infiammarti di nuovo zelo all'emendazion dei costumi. Guardati di non trascurar questa grazia; ma disponi con ogni diligenza il euor tuo, ed accogli dentro di te il tuo Diletto.

4. Conviene però, che non solo ti ecciti alla divozione prima di comunicarti, ma che anche sii sollecito a perseverare in essa dopo aver ricevuto il Sagramento. Nè minor vigilanza si richiede per custodirla dipoi, chefu il divoto apparecchio per procurarla avanti. Perciocchè l'esatta vigilanza susseguente in conservar questa grazia, è ancora ottimo preparamento per ottenere altra maggiore. In effetto l' uomo si rende molto indisposto ad una seconda Comunione, se tosto dopo la prima si abbandona di soverchio ai divertimenti esteriori. Guardati dal molto parlare: trattienti nel segreto del

225

cuore, e godi il tuo Dio; giacchè possiedi colui, che il mondo tutto non ti può torre. Io sono quello, a cui dei far dono di tutto te stesso: sicchè tu non viva più in te, ma in me senz'alcuna sollecitudine.

# CAPO XIII,

Ghe l'anima divota dee di tutto cuore bramare d'unirsi a Cristo nel Sacramento.

### IL FEDELE.

1. LHI mi concederà, Signore, ch' io trovi unicamente te, e ti scuopratutto il cuor mio, e goda di te, siccome desidera l'anima, e che ormai niuno mi gaardi di mal' occhio, nè alcuna creatura mi disturbi, e nè pur mi riguardi, ma tu solo sii che mi parli, ed io parli a te solo come ha costume l'amante d'intrattenersi coll'amato, c l'amico di mangiare in compagnia dell' amico? Quello di cui tiprego, quello che desidero, si è, diunirmi perfettamente a te: di ritrarre il mio cuore da ogni cosa creata: e d'imparare, mediante la sacra Comunione, e la frequente celebrazione, a gustare di più in più le cose celesti ed eterne.

Ah, Signore Iddio, quando sarò teco tutto unito ed assorto in te, e dimenticherommi affatto di me? Tu sei in me, ed io sono in te: deh fa ancora che sia durevole questa unione fra noi.

2. Veramente tu sei il mio Diletto scelto fra mille, nel qual s'è compiaciuta l'anima mia di stanziare in tutt'i giorni della sua vita. Veramente tu sei il mio Re pacifico, in cui si trova somma pace, e vero riposo, e fuori dicui non v'è, se non affanno, dolore, e miseria infinita. Veramente tu sei un Dio nascoso, nè bai commercio cogli empi, ma comunichi i tuoi segreti agli umili e ai semplici. Ob quanto soave è il tuo spirito, Signore, il quale per dimostrar la tua tenerezzaverso i figliuoli ti degni di ristorarli col pane soavissimo, che fai scender dal Gielo! Certo non v'è altra Nazione, quanto si voglia votente, che abbia i suoi Dei si vicini a se, siccome tu, nostro Dio, stai sempre in mezzo a tutt'i Fedeli; ai quali, per ricrearli ogni giorno, e sollevare il loro cuore verso il Cielo, dai da mangiare, e godere te stesso.

3. Impérciocche qual'altra gente è cotanto illustre, quanto il popolo Cristiano? E qual creatura sotto il Cielo è sì cara al suo Dio, come l'anima

divota, nella quale egli entra per pascerla colla gloriosa sua carne? Oh grazia ineffabile! Oh maravigliosa degnazione! Oh amore immenso, di cui l'uomo è singolarmente favorito! Ma che darò in ricompensa al Signore per cotal grazia, per una carità sì segnalata? Altro Presente, che più grato sia al mio Dio, non posso fare, che tutto donargli intiero il mio cuore, ed unirglielo intimamente Allora sì, che tutte le potenze dell'anima mia giubi bileranno, quando ella sarà perfettamente unita a Dio. Allora Egli mi dirà: Se tu vuoi esser meco, anch' io voglio esser con te. Ed io gli rispondero: Degnati, Signore, di star con me, ch'io di buona voglia desidero starmene reco. Sì, che questo è tutto il mio desiderio, che il mio cuore sia unito a te solo.

#### CAPO XIV.

Dell'ardente desiderio d'alcuni Divoti verso il Corpo di Cristo.

# IL FEDELE.

UH quanto è grande, Signore, l'ab. bindanza delle tue dolcezze, che riserbasti per quei, che ti temono! Quando

mi rammento d'alcune anime divote à le quali con grandissimo fervore ed affetto si accostano al tuo Sagramento. o Signore, allora spesso mi confondo in me medesimo e m'arrossisco, perchè m'avvicino al tuo Altare ed alla Mensa della sacra Comunione con tanta tiepidezza e freddezza; perché resto così arido, e senz'alcun sentimento di divozione; perchè non sono tutto acceso alla tua presenza, o mio Dio: nè da sì veemente desiderio rapito e commosso come lo furono molti Divoti, i quali per la brama eccessiva di comunicarsi, per l'amor sensibile dei loro cuori, non si potevano contener dalle lagrime. Ma aprendo essi nel medesimo tempo la boccardel loro cuore, e del loro corpo, susteratamente anelavano a te Iddio, fonte vivo; non potendo altrimenti temperare e soddisfar la loro fame, se non col ricevere il tuo Corpo ricolmi di giubbilo, e con una santa avidità.

2. Oh vera ed ardente fede di costoro, che serve d'argomento a provare la tua sacra presenza nel Sagramento? Perocchè questi conoscono daddovero il loro Signore nella frazione del pane; dacchè il cuor loro arde tanto vivamente per Gesà, che cammina con essi. Cap. XIV.

Lungi è da me bene spesso una tale tenerezza e divozione, un amore ed ardore sì veemente. Siami ti propizio, o buon Gesù, che sei la benignità e la dolcezza medesima; e concedi al tuo povero mendico di sentire, almeno di tempo in rempo, nella sacra Comunione qualche sicintilla del tuo tenero amore onde la mia fede si corrobori di più in più, s'aumenti la speranza nella tua bontà, e la carità una volta perfettamente accesa, dopo aver gustatà la manna del Cielo, non venga mai meno.

3. Potente è la tua misericordia de concedermi ancor questa grazia, ch' io desidero; e di visitarmi clementissimamente in ispirito d'ardore nel giorno. che a te piacerà. Perciocchè sebbene io non avvampi di così gran desiderio, quanto è quello di certe anime scelte, che ti servono, pure per tua grazia in me nutrisco la brama aver questo grande ed acceso desiderio: mentre prego e sospiro d'esser fatto partecipe delle pie disposizioni di tutti quei tuoi fervidi amanti, e d'essere annoverato nella loro santa compa-



Il Signore Iddio fa resistenza ai Superbi, ed agli Umili dà la sua grazia.

#### CAPO XV.

Che la grazia della divozione s'acquista coll'umiltà, e col rinnegamento di sè stesso.

## IL SIGNORE.

r. Il convien cercare con istanza la grazia della divozione, chiederla con desiderio, aspettarla con pazienza e fiducia, riceverla con gratitudine, conservarla con umiltà, operar seco il bene con diligenza, e rimettere a Dio

Capo XV.

il tempo e il modo della visita celeste, infinattanto ch'ella venga. prattutto ti dei umiliare quando in ternamente provi poco, o nulla di di vozione; ma non già abbatterti trop po, nè contristarti fuor di misura Dà spesso Iddio in un punto quel, che nego per lungo tempo. Dà talora nel fine dell' orazione ciò che dif-

ferì di dar nel principio.

2. Se questa grazia si concedesse sempre alla prima, e fosse pronta quando si desidera, non potrebbe la fiacchezza umana ben comportarlo. Perciò si ha da aspettar la grazia della divozione con isperanza ferma, e con umile pazienza. Nientedimeno quando non t'è data, ovvero t'è sottratta occultamente, incolpane te, e i tuoi peccati. Alcuna volta picciola cosa è quella, che impedisce e nasconde la grazia: se pur picciola, e non anzi grande debba dirsi quella cosa, che mette ostacolo a sì gran bene. Ma qual'ella siasi, o picciola o grande, se l'allontanerai da te, e perfettamente la vincerai, ti riuscirà d'ottenere quanto chiedesti.

3. Attesochè come prima ti sarai dato a Dio di tutto cuore, nè cercherai questa, o quella cosa a tuo genio

Libro Quarto 342 e volere, ma interamente sarai in lui rassegnato, ti troverai raccolto e tranquillo di spirito: perocchè nulla più ti gusterà e piacerà, se non ciò che sia conforme alle divine disposizioni. Ciascuno dunque, che solleverà a Dio la sua intenzione con semplicità di cuore, e spoglierassi d'ogni affezione, o avversion disordinata verso le creature. diverrà acconcissimo a ricevere la grazia della divozione, e degno di quel dono. Perciocche il Signore infonde le sue benedizioni nei vasi, che trova vaoti. E quanto più persettamente l' uomo rinunzia alle cose di quaggiù. e più muore a sè per il disprezzo di

sè medesimo, tanto più presto la grazia viene in lui, e v'entra con maggior affluenza, e più alto gli solleva il cuore trovandolo libero e vuoto di

tutto.

4. Allora egli nedrà e sarà nell'abbondanza, e ne rimarrà stupido, e in
esso dilaterassi il euor suo, perchè la
mano del Signone è con lui, e perchè ci
si rimise totalmente e per sempre nella sua mano divina. Così appunto verrà
benedetto l'uomo, ebe cerca iddio con tutto il suo cuora, e non ha ricebuto in vano
l'anina sua. Un tal uomo nel gustar
la santa Eucaristia merita la singolar

Cap. XV.

grazia dell'unione con Dio: poichè non considera la sua propria divozione e consolazione, ma la gloria e l'onore di Dio, ch'egli preferisce ad ogni sua divozione e consolazione.

#### CAPO XVI.

Che dobbiamo palesare 4 G. C. le nostre necessità, e chiedergli la sua grazia.

## IL FEDELE.

O dolcissimo e amorosissimo Signore, ch'io ora bramo ricever con divozione, tu sai la mia fiacchezza, e le necessità che patisco; in quanti mali e vizi sono immerso; quanto spesso mi trovo aggravato, tentato, turbato, e lordo di colpe. Vengo a te per cercare il rimedio, e a te indirizzo le mie preghiere per aver consolazione e sollievo. Parlo a te. il quale sai tutto, cui sono noti tutti li segreti del mio cuore, e che solo mi puoi perfettamente consolare e soccorrere. Tu sai di quali beni specialmente abbisogno, e quanto io sia povero di virtù.

2. Ecco ch'io sto dinanzi a te, povero e nudo, chiedendo grazia, ed implorando misericordia. Sazia, la fame del tuo digiuno Mendico, riscalda

P 4

Libro Quarto la fred lezza mia col fuoco dell'amor tuo, illumina la mia cecità collo splendore della tua presenza. Cangia per me in amarezza tutto il dolce delle cose terrene: in merito di pazienza qualunque angustia e contrarietà; in oggetto di disprezzo e dimenticanza. quanto v'ha di creato quaggiù. Solleva il mio cuore al Cielo verso di te nè mi lasciar andar vagando sopra la terra. Fa, che fin da ora e per sempre io trovi in te solo le mie dolcezze; perchè tu solo sei mio cibo, e mia bevanda, amore, e gaudio mio, mia dolcezza, ed ogni mio bene.

2. Oh se colla tua presenza ti piacesse accendermi internamente, abbruciarmi, e trasmutarmi in te, affinchè per la grazia dell'unione interna, e lo struggimento dell' ardente amore in divenissi teco an medesimo spirito! Non permettere, ch'io da te parta digiuno ed assetato, ma opera meco colla tua misericordia maraviglie simili a quelle, che bene spesso hai operato nei tuoi Santi. Che ammirazione potrebbe recare se io diventassi tutto fuoco per te, e mi struggesi affatto in me stesso, essendo tu fuoco che sempre ardi e mai non manca, e amore, che purifica i cuori, ed illumina gl'intelletti!

#### CAPO XVII.

Dell'ardente amore, e veemente deside-

#### IL FEDELE.

a. Signore, îo desidero di riceverti con somma divozione ed amor ardente, con tutto l'affetto e îl fervor del mio cuore, siccome lo desiderarone nel comunicarsi molti Santi, ed uomini dabbene, i quali per la santită della loro vita oltremodo ti piacquero, ed în sè nutrirono una divozione ferventissima. O Dio mio, eterno amore, mio unico bene, e felicità înterminabile, sospiro di riceverti col desiderio più veemente, e col più profondo rispetto, che mai ebbe o potè sentire alcun de'tuoi Santi.

2. E sebbene io sia indegno d'avere tai sentimenti di divozione; ti offro nondimeno tutto l'affetto del mio cuore, come se io solo avessi tutti quegli accesi desideri, che ti sono si grati. Ma io ancor ti presento ed offro colla maggior venerazione, e col più intimo fervore quanti sensi di ca-

Libro Quarto rità può un'anima divota concepire e desiderare. Non mi voglio riservare nulla, ma spontaneaumente e più che volontieri vuo'farti un sacrifizio di me medesimo, e di tutto ciò che m'aopartiene. Signore, Iddio mio, mio Creatore, e mio Redentore, io bramo riceverti oggi con tale affetto, riverenza, lode, ed onore, con tal gratitudine, dignità, ed amore, con tal fede, speranza, e purità, come ti desiderò e tiricevette la gloriosa Vergine Maria, tua santissima Madre, quando all'Angelo, che annunziolle il mistero dell'Incarnazione, rispose con umiltà e divotamente: Beco l' .... cella del Signore; si faccia in me secon-

3. E siccome il beato tuo Percursore, il maggiore tra i Santi, Giovanni Battista, lieto esultò di giubbilo nella tua presenza per un movimento dello Spirito Santo, mentr'era tuttavia chiuso nel sen materno; e dipoi veggendoti, o mio Gesù, camminare tra gli uomini, diceva conprofonda umiltà ed osseguioso affetto: L'amico della Sposa, ebe gli sta vicino e l'ascolta, à rapito dal gaudio nell'udir le voci della Sposo: così ancor io bramo d'essere acceso di questi grandi e sacri deside-

do la tua parola.

ri, e di farti con tutto il cuore un'offerta di me medesimo. Laonde t'offro e presento i trasporti di giubbilo, i fervidi affetti, i rapimenti di spirito, le illustrazioni soprannaturali, e le visioni celesti di tutte le anime divote; ed insieme ti offro tutte le virtù e le lodi, che furono, sono, e saranno celebrate in Cielo ed in terra da ogni creatura; è ciò tanto per me, che per le persone raccomandate alle mie orazioni, affinchè tu sia da tutti degnamente lodato e glorificato per sempre.

4. Accetta, o mio Signore Iddio, i voti e i desideri, ch'io formo di potenti dare lodi infinite, e benedizioni senza numero, le quali ti si debbono giustamente a cagione dell' immensità della tua grandezza ineffabile. Questo è quello, ch'io ti offro, e bramo offeritti ogni giorno, ed in ogni momento; e con voti supplichevoli invito e scongiuro tutti gli Spiriti celesti, e tutt' i tuoi Pedeli, perchè meco s'uniscano a ringrazianti e lodarti.

5. Ti lodino tsati i popoli del mondo, tutte le tribit, e tutte le limpue; e con sommo giubbilo ed ardente divozione giorifichino il tuo santo e dolcissimo Nome; e tutti quelli, che con giverenza e pietà celebrano il suo sublimissimo Sacramento, e con pienz fede lo ricevono, sieno fatti degni di trovar grazia nel tuo cospetto; ed umilmente preghino per me peccatore. Quando essi averanno ottenuto il dono della divozione desiderata, e l'unione fruitiva con te; eche ricolmi delle tue consolazioni, ristorati d'un modo maraviglioso, saranno partiti dalla sacra mensa celeste; si degnino pur ricordarsi di me poverello.

#### CAPO XVIII.

Che Puomo non sia curioso investigatore del mistero del Sacramento; ma imitatore di Cristo nell'umiltà, soctomettendo i suoi sensi alla santa Pede.

## IL SIGNORE.

1. Blsogna, che tu ti guardi d'investigare con ricerche curiose ed inutili la profondità di questo Sagramento, se non vuoi sommergerti in un abisso di dubbi. Ghi tenta di scrutinare la Maestà di Dio, sarà oppresso dalla sua gloria. Più può operare Iddio, che l'uomo intendere. Non è però proibita la pia ed umile ricerca della verità a colui, ch'è sempre pronto a

Cap. XVIII. 349
farsi ammaestrare, ed inteso a camminare secondo le sane dottrine dei
Padri

- 2. Beata è la semplicità. la quale lascia le vie scabrose delle questioni. e batte il piano e sicuro semiero dei Comandamenti di Dio. Molti, mentre vollero scrutinare i più alti arcani, perdettero la divozione. La fede, e l'innocenza della vita si richiede da te: non la sublimità dell'intendimento nè la profondità dei divini Misterj. Se tu non intendi, nè capisci ciò ch' è sotto di te, come comprenderai quel ch'è sopra di te? Sottomettiti a Dio. ed umilia la tua ragione alla Fede, e ai vernà conceduto il lume della scienza, secondochè ti sarà utile e necessarin\_
- 3. Alcuni provano gravi tentazioni in materia di Fede, e particolarmente su questo Sacramento. Ma ciò si dee meno imputate a loro, che al nemico infernale. Non te ne inquietare; non disputar coi tuoi pensieri; nè rispondere ai dubbj, che il diavolo ti suggerisce. Ma credi alle parole di Dio, credi a' tuoi Santi, ed ai Profeti; e fuggirà da te il maligno nemico. Spesso giova molto al servo di Dio il sostenere simili tentazioni. Poichè quel sedut-

tore non tenta gl'Infedeli e i Malvagi, dei quali è già in sicuro posser so: bensì tenta e molesta in varit guise i Fedeli, che servono a Dio con

fervore.

4. Va dunque con semplice e ferma fede, ed accostati al Sacramento con umile riverenza; e quello, che tu non puoi intendere, sicuramente rimettilo a Dio onnipotente. Dio non t'inganna: s'inganna bensì chi crede troppo a sè stesso. Dio conversa coi semplici, si manifesta agli umili, dà ai piccioli l'intelletto; apre la mente alle anime pure, e nasconde la grazia ai curiosi, ed ai superbi. La ragione umana è debole, e si può ingannare: ma la vera Fede non può mai ingannarsi.

5. Tutti gli sforzi della ragione, e tutte le ricerche naturali debbono seguitare la Fede; non precederla, ne infrangerla. Perciocche qui principalmente spiccano la Fede, e l'Amore; ed operano con modi occulti in questo santissimo, e sopra tutti gli altri eccelsissimo Sacramento. Iddio, ch'è eterno ed immenso, e d'infinita potenza, fa nel Gielo e sepra la Terra cons grandi e imperserutabili: nè d'è chi sappia comprendere le stupende sue opere. Che se le opere di Dio fossero tali,

Cap. XVIII. 351
The facilmente si capinero dall'intendimento amano, non sambbono mitabili, nè si dovrebbono chiamare ineffabili.

# IL FINE,

# INDICE

## DEGLI ARGOMENTA

#### LIBRO I.

Ammonizioni utili alla vita spirituale.

## CAPO PRIMO.

| DEll' Imitazione di Cristo, e del di-     |      |
|-------------------------------------------|------|
| sprezzo di tutte le vanità mon-           |      |
| dane. Pag.                                | 13   |
| Cap. II. Dell' umile sentimento di sè     |      |
|                                           |      |
| medesimo.                                 | 15   |
| III. Dello studio della verità.           | 17   |
| IV. Della prudenza nell'operare.          | 21   |
| V. Della lettura delle sacre Scrit-       |      |
| ture.                                     | 23   |
| VI. Degli affetti disordinati.            | 25   |
| VII. Che si doe fuggire la vana spe-      |      |
| VIII. Cite st the judgite the varies spe- | 26   |
| ranza, e l'alterezza.                     | 20   |
| VIII. Che si dee evitare la troppa        |      |
| familiarità .                             | 27   |
| IX. Dell'obbedienza, e soggezione         | . 28 |
| X. Del fuggire i discorsi inutili.        | 30   |
| XI. Dei mezzi d'acquistar la pa-          |      |
| ce, e dello zelo di avanzarsi             |      |
| nella virtù.                              | 31   |
|                                           | -    |
| XII. Dei vantaggi dell'avversità.         | 3    |
| XIII. Della resistenza alle tentazio-     |      |
| ni.                                       | 36   |
| XIV.Dell'evitare i giudizj temerar        | j. 🛊 |
| 1 22 1 1 22 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   | , ,  |

|             | 353                                                  | 3                           |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Xv.         | Dell'opere fatte a motivo di                         |                             |
|             | earità.                                              | 42                          |
| XVI.        | Del sofferire i difetti altrui.                      | 44                          |
| XVII.       | Della vita Monastica.                                | 46                          |
| XVIII.      | Degli esempj dei santi Padri.                        | 47                          |
| XIX.        | Degli esercizj del buon Reli-                        |                             |
|             | gioso.                                               | <b>5</b> 0                  |
| XX.         | Dell'amore della solitudine,                         |                             |
|             | e del silenzio.                                      | <b>55</b>                   |
| XXI.        | Della compunzione del cuore.                         | 60                          |
| XXII.       | Della considerazione dell'u-                         |                             |
| WVIII       | mana miseria.                                        | 63                          |
| XXIII.      | Della meditazione della morte.                       | 67                          |
| AAIV.       | Del giudizio e delle pene dei                        |                             |
| XXV.        | peccatori.<br>Della fervente emendazione             | 71                          |
| AAT.        | di tutta la nostra vila.                             |                             |
|             | di tutta la nostra vita.                             | 7 <b>7</b>                  |
| ×××         | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~               | <b>×</b>                    |
|             | LIBRO II.                                            | ķ<br>                       |
| Ammon       | izioni conducenti alla vita interio                  | Te.                         |
|             | CAPO PRIMO.                                          |                             |
| ${m D}$ Ęli | a conversazione interna. Pag                         | . 85                        |
| Cap. If     | Dell'umile somessione. Dell'uomo dabbene e pacifico. | 8 <b>8</b><br>. <b>89</b> . |

IV. Della purità di cuore, e della semplicità d'intenzione.

V. Della considerazione di sè stes-

VI. Dell'allegrezza della buona co-

VII. Dell' amore a Gesù sopratut-

scienza.

te le cose.

91

93

97

| 554                                                                  | 4          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 994<br>VIII. Dell'amicisia familiare con                             | 1          |
| Gesù .                                                               | <b>~</b> ! |
| IX. Della privazione di agni sol-                                    | . 99       |
| lievo .                                                              | 102        |
| L. Della gratitudine per la Gra-                                     | 1          |
| sia divina.                                                          | 107        |
| XI. De' pochi amanti della Croce                                     | . 1        |
| di Gesti.                                                            | 110        |
| XII. Della Via maestra della san-                                    | _ !        |
| ta Croce.                                                            | 113        |
| 2000000000000000                                                     | ex !       |
| Lipro III.                                                           |            |
| in the Marie                                                         | •          |
| Della consolazione interna .                                         |            |
| CAPO PRIMO.                                                          |            |
| <b>7</b> )                                                           |            |
| D&L parlare interiore di Cristo all'                                 |            |
|                                                                      | 122        |
| Cap. II. Che la verità parla interna-                                | 1          |
| mente senza strepito di parole.<br>III. Che le parole di Dio si deb- | 124        |
| bono udire con umiltà, e che                                         |            |
| molti non le ponderano.                                              | re6 .      |
| IV. Che si deve conservare alla                                      |            |
| presenza di Dio in ispirito di                                       |            |
|                                                                      | 130        |
| V. Dei maravigliosi effetti dell'                                    | -, (       |
|                                                                      | 130        |
| VI. Della prova del vero Ama-                                        |            |
| tore.                                                                | 137        |
| VII. Dell'occultare la grazia del-                                   | 7          |
| la divozione sotto la custodia                                       | _          |
| dell'umiltà.                                                         | 141        |

| VIII.          |                                                               |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|                | desimo nella presenza di Dio.                                 | 145          |
| IX.            | Che tutte le cose si debbono                                  |              |
|                | riferire a Dio come ad ulti-                                  | •            |
| 47             | mo fine.                                                      | 147          |
| Х.             | Che disprezzato il mondo, è                                   |              |
| <del>v</del> i | dolce cosa il servire a Dio.                                  | 149          |
| XI.            | Che si debbono esaminare, e                                   | - 5-         |
| XII.           | moderare i desiderj del cuore.                                | ı <b>5</b> 2 |
| - whi          | Dell'ammaestramento alla pa-<br>zienza, e del combastimento   |              |
|                | contro le concupiscenze.                                      | 15 <b>4</b>  |
| XIII.          | Dell' ubbidienza dell' umile                                  | 154          |
| .48114.        | Suddito ad esempio di Gesù                                    |              |
| •              | Cristo.                                                       | 157          |
| XIV.           | Della considerazione degli oc-                                | , ,          |
|                | auki giudizi di Dio, per non                                  |              |
|                | levarsi in superbia nel bene.                                 | 159          |
| XY.            | Come ci dobbiam diportare,                                    |              |
|                | e parlare in ogni cosa deside-                                |              |
|                | rabile •                                                      | 163          |
| XVI,           | Che la vera consolazione si                                   |              |
|                | dee cercare in Dio solo.                                      | 165          |
| XVII           | Che ogni nostra sollecitudine                                 | _            |
| W17777         | ha da riporsi in Dio.                                         | 467          |
| ¥ NHTI         | Che le miserie temporali, ad                                  |              |
|                | esempio di Cristo, si debbono                                 |              |
| YIY            | tollerar di buon animo.                                       | 169          |
| WIW            | Della pazienza nelle ingiu-<br>rie; e quali sieno i segni del |              |
|                | vero pasiente.                                                | 471          |
| XX.            | Della confessione della propria                               | - / -        |
|                | debolezza, e delle miserie di                                 |              |
|                | questa vita.                                                  | 274          |
| XXI.           | Che dobbiamo riposarci in Dio                                 | - / 4        |
| <del></del>    | sopra tutt'i beni e doni.                                     | 177          |
|                |                                                               |              |

| 356     |                                   | - 1 |     |
|---------|-----------------------------------|-----|-----|
| XXII.   | Della rimembranza degl'in-        | - 4 | X   |
| ******  | numerabili benefizj di Dio.       | 181 | •   |
| XXIII.  | Di quattre cose, che appor-       |     | X   |
|         | tano gran pace.                   | 185 | i.  |
| XXIV.   | Che non si hanno a ricercar       |     | 7   |
|         | curiosamente i fatti altrui.      | 181 | 1   |
| XXV.    | In che consista la pace stabi-    |     | 1_  |
|         | le del cuore, ed il vero pro-     |     | 7   |
|         | fitto.                            | 190 | 1   |
| XXVI.   | Dell'eminenza della libertà       | ;   | 1   |
|         | dello spirito, la quale si acqui- |     | ]2  |
|         | sta più per l'umile orazione,     |     | 1   |
|         | che per la lezione.               | 195 | 13  |
| XXVII.  | Che l'amor proprio ei allon-      | -   | 1   |
|         | tana fuor di modo dal som-        |     |     |
|         | mo Bene.                          | ıg. | 1:  |
| XXVIII. | Contra la lingua dei maldi-       | •   | !   |
|         | centi.                            | 198 | į.  |
| XXIX.   | Come ci ha da invocare e be-      |     | 1   |
|         | nedire Dio nel tempo della tri-   |     | .1  |
|         | bolazione.                        | 199 | 1   |
| XXX.    | Dell'implorare l'ajuto di Dio,    | 20  | ì   |
|         | e della fiducia di ricuperare     |     | i   |
|         | la sua grazia.                    | 201 | i   |
| XXXI.   | Del disprezzo di tutte le crea-   |     | ļ   |
|         | ture per poter ritrovar il Crea-  |     | 1   |
|         | tore.                             | 205 | 1   |
| XXXII.  | Dell'annegazione di sè stes-      |     | į   |
|         | so, e della rinunzia d'ogni       |     | 1   |
|         | cupidigia.                        | 208 | -   |
| XXXIII. | Dell'incostanza del cuere, e      |     | 1   |
|         | del proporsi Iddio per unico      |     | ·I  |
|         | fine.                             | 210 | · : |
| XXXIV   | Che Dio è saporoso in tutto e     |     | ÷   |
|         | sopra tutte le cose a quei,       |     | ı   |
|         | che l'amano.                      | 211 | .   |

| 357                                            |
|------------------------------------------------|
| [V. Che in questa vita non si ha               |
| sicurezza dalle tentazioni. 214                |
| [VI. Contra i vani giudizj degli uo-           |
| mini.                                          |
| KVII. Della pura ed intera rasse-              |
| gnazione di sè stesso, per ot-                 |
| tenere la libertà del cuore. 218               |
| (VIII. Della baona condotta nelle              |
| cose esterne, e del ricorso e                  |
| Dio nei pericoli. 221                          |
| IX. Che l' uomo non sia importu-               |
| no negli affari. 222                           |
| Che l'uomo da sè medesimo                      |
| non ha nulla di buono, nè può                  |
| gloriarsi di nulla. 224                        |
| . Del disprezzo di tutti gli o-                |
| nori temporali. 227                            |
| I. Che la pace non dee fondar-                 |
| si negli uomini. 228                           |
| II. Contro la scienza vana e se-               |
| volaresca. 230 V. Che non dobbiamo tirarci ad- |
| dosso le cose esteriori. 232                   |
| 7. Che non si dee credere a Tut-               |
| ti, e che facilmente si tras-                  |
| core nelle parole. 234                         |
| VI. Della fiducia che dobbiamo a-              |
| vere in Dio, quando ci sieno                   |
| avventate contro parole pun-                   |
| genti. 238                                     |
| 7II. Che tutte le gravezze si de-              |
| vono tollerare per la vita e-                  |
| terns. 242                                     |
| VIII. Del giorno dell'eternità, e              |
| delle miserie di questa vita. 244              |
| IX. Del desiderio della vita eter-             |

\*

| 200   |                                                                                           | 1              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | na, e quanto grandi sieno i                                                               | -              |
|       | na, e quanto grandi sieno i<br>beni promessi a quei, che com-                             | · }            |
|       | battono .                                                                                 | 2 <i>6</i> 6 1 |
| Ĺ.    | Che l'uomo desolato dee ras-                                                              | ا. تە          |
|       | segnarsi nelle mani di Dio.                                                               | 252            |
| LI.   | Che devesi attendere agli u-                                                              | -4             |
| Lil.  | Che devest allendere agit u-                                                              | •              |
|       | mili esercizj, quando manca<br>la forza pel maggiori.                                     | . ė. ·         |
|       | la forza pet maggiori.                                                                    | 209            |
| LII.  | Che l' uomo non si reputi de-                                                             |                |
|       | gno di consolazione, ma piut-                                                             |                |
|       | tosto meritevole di castigo.                                                              | 26c - '        |
| LIII. | Che la grazia di Dio non si                                                               |                |
|       | comunica a quei, che gusta-                                                               |                |
|       | no delle cose terrene.                                                                    | 260            |
| LIV.  | Dei varj movimenti della Na-                                                              | • .            |
|       | tura, e della Grazia.                                                                     | -65            |
| t.v   | Della corruzione della Natu-                                                              | 200            |
| 47.   | ra, e dell'efficacia della di-                                                            |                |
|       | vina Grazia.                                                                              |                |
| ¥ 727 | Vina Grazia.                                                                              | 271            |
| LYI.  | Che dobbiamo rinnegare noi                                                                |                |
|       | stessi, ed imitar Cristo nel                                                              |                |
|       |                                                                                           | 278            |
| LVII. | Che l'uomo non dee troppo                                                                 |                |
|       | abbattersi, allorchè cade in                                                              |                |
|       | alcuni difetti.                                                                           | <b>±</b> 78    |
| LVIII | .Che non si devono investiza-                                                             | •              |
|       | re gli alti misteri, e gli oc-                                                            | •              |
|       | culti giudizi di Dio.                                                                     | 281 ·          |
| LIX.  | re gli alti misterj, e gli oc-<br>culti giudizj di Dio.<br>Che dee riporsi in Dio solo o- |                |
|       | gni nostra speranza e fiducia.                                                            | 28á .          |
|       |                                                                                           |                |

#### Lisao IV.

# Del Sagramento.

# PROEMIO.

Divota esortazione alla sacra Comunione. Pag. 166

# CAPO PRIMO.

| n quanta riverenza si debba rice-<br>vere Gesù Cristo. | ` 29 f        |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| p. II. Che nel Sacramento si mani-                     |               |
| festa all'uomo la gran bonta                           |               |
| e carità di Dio.                                       | , <b>29</b> 8 |
| AII. Che è utile il comunicarsi                        |               |
| spesso.                                                | 30 <b>2</b>   |
| IV. Che molti beni concedonsi a                        |               |
| quelli, che divotamente si co-                         | г .           |
| municano .                                             | 3o5           |
| . <b>V. D</b> ella dignità del Sacramen-               |               |
| to, e dello stato sacerdotale.                         | - 31 <b>0</b> |
| VI. Dimanda intorno all'eserci-                        | •             |
| zio da farsi innanzi la Comu-                          | •             |
| nione.                                                 | 313           |
| VII. Dell' esame della propria co-                     |               |
| scienza, e del proponimento                            |               |
| d'emendarsi.                                           | 314           |
| VIII. Dell' obblezione di Cristo in                    |               |
|                                                        |               |
| Croce, e di quella che dob-<br>biam fare noi medesimi  | 317           |
| IX. Che dobbiamo offerire a Die                        | 219           |
| 121. Che abbutanto offertre a Dis                      | '             |

noi e tutte le cose nostre, pregare per Tutti. X. Che non si dee tralasciar di leggieri la sacra Comunione . 3. XI. Che il corpo di Cristo, e la Scrittura son cose in sommo grado necessarie all'anima. XII. Che con gran diligenza dee prepararsi chi ha da ricevere. il Corpo di Gesù Cristo. XIII. Che l'Anima divo**ta des di** tutto cuore bramare di unirsi a Cristo nel Sagramento. Dell' ardente desiderio d' al-XIV. cuni Divoti verso il Corpo di Cristo. Che la grazia della divozione s'acquista coll'umiltà, e col rinnegamento di sè stesso. ! XVI. Che dobbiamo palesare a Gesù Cristo le nostre necessità, e chiedergli la sua grazia. XVII. Dell'ardente amore, e veemente desiderio di ricevere Gesù Cristo. XVIII. Che l'uomo non sia curioso investigatore del mistero del Sagramento; ma imitatore di Cristo nell'umiltà, sottomettendo i suoi sensi alla santa



Fede .

\*\*\*\*

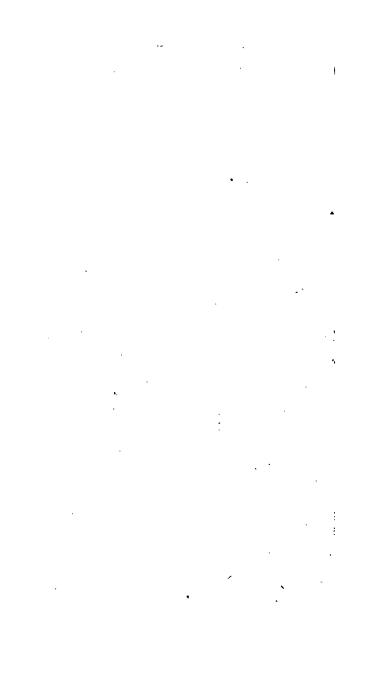

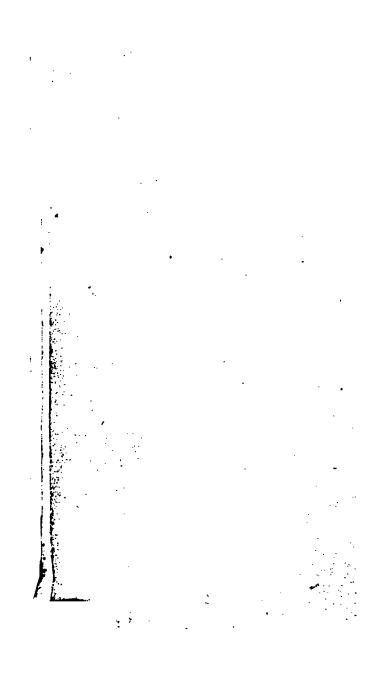





Maria Sonta delle Gracie che si venera a Porta Angelica dalli F.E. della Penilenza

En quel Cuer, che tente he amato gelle mini,

Questo e il Cuore di Gesu Bambino, che tanto ha un gli l'amini ed e così



Sia fatta lodata ed in eterno esaltata, la Giultissima Altissima ed Amabilissima Volon ta di Dio in tutte le cose Amen.

Ognivolta che si recita la fud Giaculatoria si asquifta l'Inte dilegna di cento giorni, e dil la recita per un mese continuo contellandosi e Comunicandosi in un giorno di detta mese pregando lecondo l'internatone del Sommo Pontefica Indulgent, Plenaria applicabile anche alle Anime del Purgatorio contella da Pap. Pio VII. li 2. Maggio 1800 deves lenaria de successida Pap.

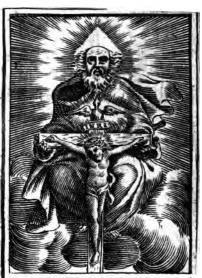

GIESV E MARIA VIDONOIL CVORE EL ANIMA MIA



